



Tersus continentes sententiam primi libri Lucani.

Perponit primus liber: innebit innocat atez Lausas exponit; cursus properantis ad vrbem Lesaris: 7 nimios buic narrat in Arbe timores.

Tersus Secundi Libzi.

Quadruplices questus libzi pars prima secundi

Continet: eiusdem pars propima verba Catonis

Et Bruti; dicit quo sedere martia nupsit

Hostis in occursum dicit pars tertia magnum

Opposuisse manus: notantoz Cesaris ira

Cuncta ruant: arceso capit; insistentibus instat

Bomitio tribuit vita qui nuntius bosti

Eremplumoz suit. quo viso magnus ad omnes

Turmas ipse suas bortandas magna minatur

Vinc pars quarta notat popeium tse properasse

Brundusiu-tandemoz vides maris bostia claudi

Erperiam petit puppes duasoz reliquit

Tertius exponit primo quid Julia dirit
Sertus iuso patris p mundu querit amicos
Eltera ps libri dicit q Lesar in vibem
Juit-opest dedit rome nolente metello
Abilitibus-magnus notat que signa sequutur
Eltimas tendens bispanas Lesar adozas
Abarsilie stetit banc se vicit equore brutus.

Acta quarti libri narrat ps primacs init

Cclar ad byspancos adiusta ducescy reversos

Abortem vulterij cum multis altera pars dat

Altimacs varum pepulit campocs sugavit

Curio-fraude inbe cecidit z gens sua tandem



#### Libro Tersins Quinti Libri

In prima Quinti Pompeio Roma regenda Est data; multa timens pro se responsa recepit Apuns; exponit pars proxima seditionem Sedatam pena; mare transit vibe relicta Cesar; qui questus & non Antonius vltra Inuenit; expertus sut pericula ponti Cltimas posita mansit Cornelia Lesbo

Tersus Septi Libis.

Posta castra notat q Lesar victus ab boste Fugit in Emathiam quanis clauserat ipsum Idic T Thesalam äs sit gentemas prophanam Describit; damnat Sestum non digna petentem.

Tersus Septimi Libit.
Segnior Deceano casu quo bella geruntur
Dstendit:primo sic que dirit vteres
Propima pars bellum describit vltima magnum
Deuictum cepisse sugam:sed Lesar babendas
Abilitibus monstrauit opes:castrise resedit.

Jam super Perculeas quo sugit denotat atop Quid divit multis: quid quando querere Partos Consuluit: sed cessa suit sententia magni Parsos secunda notat Pompeis morte perempts Indigena pharijs pars vltima datos sepulchrum.

At non in pharia dicit q bella Latoni Libertate placent; qui sestum multa minantem Lorripuit: postoz sciuit de suncre Abagni Altera pars multos correptos voce Latonis. Paimo

TIncipit liber Lucani Loidubensis poes te clarissumi editus in vulgari sermone; mes trico tñ: per-IR-patrem z dsim dominu-L. Lardinalem de Adontichiello dignissimu.



D spirito che spira
done vole
Sedendose nel alto
ciclo empiro
Lucido et radiante
chomo sole
Smontando scenda
giu de giro in giro

E della gratia sua le miei parole . Adozni como sa lozo lozsiro Acio chio possa ritrare lautoze Lucano in rima senza aleuno erroze

Signor Salustio vn gran sanso Romano In vno suo libro scripse la cagione De la discordia che dice Lucano De la quale non dechiara la ragione Poro signori al quanto ve despiano Ondel principio so della questione Che so tra Cesare z suoi adnersari Cioe tra senatori z populari

Lesare con opere z condiaria
Sempre discle la comuna parte
Resistendo ala molta signozia
Le isenatozi prendeuan per lor arte
E per cotal disses in fede mía
Lomo Salustio dice in le suoi carte
Lesare era dal popolo molto amato
E da li senatozi forte odiato

The tempo essendo Lesar dictatore
Tolendo li Roman piu conquistare
E cio facen per acrescere bonoze
Tolendo altre provincie subingare
Onde a Lesare che so de gran valore
fo data Ballia che se sa chiamare
Provenza morche mai non era stata
El imperio de Roma subingata

De cotal sorte Lesare conrento Longrego gente e gran caualaria Et toscana passo che parue vento Romagna el reno z intro lombardia E caualcando che mai non so le nto Ter li nimici nando a dricta via E quei fra lozo ordinaron tractati E suorse a resistentia ap parechiati

Le bataglie che fece or non disegno E solo per che Lucano non le scrisse Aba quanto posso ala storia rinegno A retrar qui si como Lucano disse Aba voler nominare non me ritegno Dele provincie che Lesar trassse Ditra di quella laquale data li era Dra ascoltate cosa grande et vera

Popular venta subiugo guascogna Lorsica el vasco z tucta piccardía I nerbonesi con tucta borgogna Francia britagna pontho z normandia Flandr ia sauona senza dir menzogna Mauarra scotia z la spagna giolia Irlanda sugiugo a quella guerra Lon li sole dintorno z singliterra Brimo

Moscia passando el mare sansogna prese E quante terre baueno ilongobardi Sterlich con bauiera ancora prese Bramanzoni boemij z licchardi Lol conte palatino z col marchese Chirentan tiragliesi z leonardi E altri luochi cheran fi lontani Che non sapien chi sosser li romani

Anchora subgingo tucta vngaria E apolonia con le dame smarche Di venetia el ducato a sebianonia Liburna conquistando nauc a barche E discurrendo sine in tartaria Si chelmar sece suoi giornate parche E omne porto sine in india terme Per gran bataglie quando se conueme

ABa cio non fo si tosto como el dice

Per che cio facto cursero noue anni

E mentre chel piantana tal radice

Tinendo con anguste z con assanni

La maledecta innidia rodetrice

Bentro da Roma procuro linganni

Onde puoi ella ne pegioro tanto

E be dir non lo porria se non con pianto

Li Senator permutar molte legge
Cha Lesare minuiuano molto honore
Contraluoler della comuna gregge
Possicia mandaro a Lesar con surore
Chel se tornasse como che se legge
E pero Lesar nebbe gran dolore
E anchor el triumpho si negaro
Che parue anchora a Lesar molto amaro

Moi che la littera Lesar ha veduta Secondo chel bisogno richiedia Di caualieri z di gente menuta A le guardie di luochi aloz ponia Et el con certa gente indi se muta E verso Roma ne va tucta via Ada prima scripse littere z mandone Dele qual mai effecto sequitone

Pero caualcha molto corocciato
Bescende a gran giornate delamagna
Bia de quel alpe fredde era anallato
Passato el piano z intrato in romagna
Bi guerra hancua in se deliberato
Tenuto done Rumbicon bagna
E si restrecte alquanto dismagato
Che quel se veta di passare armato

E aspectando quini se ritenne
fin che la nocte aparue nera obscura
La doue in vision Roma li venne
E parueli vedere vna sigura
Brande; cha pena lochio la sostenne
E trista molto z mostrava paura
Le treccie sciolte eran canute z bianche
Con li homeri scoperti z piangeva anche

E chiaro nel suo pianto parea dire Diceteme voi homini oue andate Si voi volete con ragione venire Le mici insegne doue le portate Se pacto citadin se de seguire fin qui velice: a oltre non passate A lor percosse Lesar un terrore Le de più oltre andar lise langore

Maimo

Comenzansi icapelli adaricciare Retenendo isuoi passi su la ripa Incontinente comincio aparlare Dicendo o Jone che guardi la stipa De Roma; eucapidoglio fai toznare Quando lacqua nellaier se dessipa Acompagnata da li troian dis Che suozo a Julio si coztesi z pij

Jui a desta si sa di suocho honoze Quel segreto inque Quirin so racto A mici cominciamenti da sauoze Hon te persego con surioso acto In mare in terra col cozpo z coloze Clincitoze io so tuo adogni pacto Auenga che mo io sia vn caualiere Poziego che riceni volontiere

Mocente e quel che me te fa nímico E dicto questo senza dimoranza E cosi prestamente comioldico Passo el sium con arte z con possanza Sopra ponendo elbuon destriere oblico De socto passa la lor minoranza E como so salito al altra rina E quel imagin de donna sparina

Pouoi reapparue in forma dun gigante E comincio vn gran corno a fonare Lesar che vidi si facto sembiante

Tucto nel cor se comincio alegrare

Ada prima che volesse andar piu auante

Tucta sua gente sece radunare

E puoi che tucti libebbi radunati

Infra lor comincio quisti dictati

Chari fratelli io lasso qui la pace Qui abandono le ssozzate leggie Foztuna sequitare o mai me piace Inon sia o mai niun che pacti chieg gie Langinria che ce facto si se tace Le bataglie oza mai sien nostri pzeggie Cosi parlato aloz leschiere mosse Benocte anchoza z arimen percosse

E dentro su nel campo del mercato

Comando che suon segne sosser poste

Qui sa sigge la gente z ello armato

Fa sonare trombe como ponesse hoste

El popol della terra so suegliato

Odendo soni z gridi a molte poste

Corni z tamburi assai sicomo parme

Shagutiti se legaro alarme

Duale per longa pace non scotte
Eran gia tucte vecchie z ruginose
Eran'le lance nelle ponte cotte
Alda pur legente dicio bisognose
De quelle sarman per terroz di motte
E versol campo curgon vigozose
Per disender loz ben e la citade
Bia daua el giozno qualche claritade

Aba como nidder laquila z pendoni Bare splendoze z lensegne di IRoma E Lesare stare alto sulliarcioni E imoze immenso quella gente doma Sbagutiti senza altro sermoni The so niun chuna parola proma Bolgonse dent ro con saccia tui bata Belloz cita che si mal consinata Maimo

Quel di medesmo gran gente Romana Ecurio con tucto lo tribunat o Lacciati da la gente pompeana Per chelli bauen per Lesare parlato Tenner arimin non con voce piana Ada ciaschun surioso z corrocciato E trouar Lesare che staua pensoso Acui parlo curio valoroso

Losi giustificar vuol la ventura
A cesar monimenti de bataglia
Che Lurione a cui so gia gran cura
Liberta mantenere or si tranaglia
De lenar cesar via dogni paura
E che desendar Roma non lintaglia
abostrando z dechiarando per ragione
Come el banca de combacter cagione

Dicendo mentre o Lesar con parole La parte tua io podecti aitare Per chel Senato non volesse o vole Mon vi lassai pero niente afare O 2 so cacciato z molto mene dole E piu non posso tua parte eraitare Taccian le leggie; ma la tua victoria Le refara Romani con nostra gloria

Aba sonno vaghe z pine de timoze
Aba sonno vaghe z pine de timoze
Aba sonno vaghe z pine de timoze
Abzendi consiglio togli ogni tardeza
Tener cosa foznita e grande erroze
Abagioz pzezo richiede aggi fermeza
Aguagliata paura con laboze
Fa donoz tosto per che non richiedi
Cosa foznita tardeza de piedi

Conbatuto bai diece anni per podere Ana poca de terra conquistare E mo con poco affanno puoi bauere Roma che Imondo te sa subiugare Abaligna inuidia te sa retenere Quasi nimico z sa te denegare Li bonoz comparati con affanni Ae che Itardar tarecha molti danni

Lactiar Dompeio te licita cosa
sappi che non porrai partire elmondo
Ben lo puoi haner solo z stare in posa
Ada no lpuoi fare hanendo cel secondo
Lontra te non sera nulla gente osa
Per che la tua potentia non ha fondo
Losi finito Lesar comandana
silentio a tucti; z el poscia parlana

Lompagni de bataglie voi sapete
Lhe combatendo bauen mille perigli
Pozouati insieme noue anni;oz venete
Pel decimo; se ben ragion se pigli
Quanto sudoze z sangue sparso bauete
Elbandonando case moglie z sigli
E li dolozi che noi bauen pzouati
Aberitan che de Roma sian cacciati

Lotal merito bauen de tanta biga Losi te aspecteno agran desidero Lal posa danno acontata satiga Qual se Idanibal retornasse sero Lotal pensiero si Roman notricha De cacciar nostri amici a dire el vero E contra me procuran sar soldati E per mare z per terra sanno armati Drimo

E ban comandamento di far guerra

A Lefare z ai suoi in ogni suocho

Altro farebber sol pensier non merra

Se gallia li seguisse a questo giocho

Puoi che soztuna meco se diserra

E lanime in alto como suocho

Li miei nimici veddero disfare

Puoi che se voglion contra me legare

Pero chel duca lor diffectuoso

Per molto tempo z per pace lontana

I nouo caualier non virtuoso

Parte ve fate de toga Romana

E Tulio parlador presentuoso

Tenga con Lato pin de voce vana

E glialtri che pompeio ba comparati

Per bauer contra noi aquisti aguati

Se queste cose fosser via leuate

Et in ciaschuna el contrario aparesse

Ragion non banno z credo chel sappiate

Lome he ragion colui reger deuesse

Costumi rocti z le leggie ha sfozzate

Chi dunq samentar non se deuesse

De cosi mal factozi con possanza

Abilluon dicio ne sa testimonianza

Pompeio e vecchio t non sa que se faccia Se non a Roma bataglia trouare E non se parte dal viata caccia Sfozzandosi de Sylla superchiare El qual maiestro mustra che si piaccia Lio he Liuil bataglie sempze sare E lultima prountia oue ello actende A combacter con Lesare contende

Pero vi prego odite la cagione Lon laquale elgli offende nostra parte E dal principio mosseno questione A nos comandando per suoi carte E cio faceua a vostra confusione Ben chancor poco li narra sua arte Le lasciamo lensegne de victoria E gemmo a IRoma senza alcuna gloría

Esse non sosse degno de mercede

Mauer per cosa chio habbia operata

Costra satiga pero non richiede

caualieri desser premiata

Costra trauaglia non he per mia sede

Aquella di corsari adegugliata

Che gien predandol mare r pompeo prese

2 na richeze r ossicio palese

E voi chauete domata laspreza

Be tuctol mondo gia mai non piu vinta

Lon molto sangue \(\tai\) con molta presteza

Tanta superbia bauendo in loro spinta

Sia non trouate doni \(\tai\) piu largeza

Che faria gente ricreduta \(\tai\) vinta

12 tolete lensegne vincitrice

Che macto be chi giustitia disdice

Et sappiati che dio sera con noi
Per che non leuamo arme aprender preda
Pe signoria se dimanda per voi
Aba non volem che IRoma faccia reda
Deserpersone che tirannia puoi
La tengan z non voglian che se creda
Facciamo francha IRoma a questa siata
Bedete cha seruire he apparechiata

Maimo

E cusi dicto la gente dapzima
Diversamente fra se ragionava
El suo paese con pietade stima
Del qual offendir pur si duole z grava
aba tal pieta larose con sua sima
Lamoz di ferri z tal pensier sisgrava
Amando tucti elloz conducitoze
Si cha bataglia si refece amoze

Dui era vn caualier molto pregiato
Ibauendol duca in bataglia diffeso
Lbera per nome Lelio chiamato
Poscia che Lesar bebbe vdito z inteso
Poer volonta de tucti impe leuato
De bona voglia z grande ardire aceso
facto silentio comincio adire
E seguito como porrite odire

Cesar disse elli marimo rectore
Dela potentia z del nome Romano
Forza mi strenge adicer con rumore
Tucti noi che sem qui ce lamentiano
Che patientia tieni el tuo valore
Per che salentan ora le tuoi mano
O tu si hai remossa tua possanza
O tu non hai in noi sorse sidanza

Moi configlian che mentri noi sen forti E valorosi per arme portare Che te vergogni a non rizar tuoi torti Che forsi puoi non seria leue afare Se hora vuoi reueder tucti sporti De lasia magiore terra z mare farlo podemo z sai che cial pronati E semo ad vn voler apparichiati

E sel comandi el te conuen podere
Ancor per saramento promectemo
De sornirlo con opra z con volere
E gia per citadin piu non tenemo
Thiuno che sia contrario al tuo piacere
E con essecto noi el mostrarimo
O ccidare z schannare nostri germani
E padre z madre fratelli z zeani

E se comandi chei nostri fantini

Lauian di corpi dele nostre mogli

E vecidianli cosi piecolini

Tostol farin quantunqua tene dogli

Li nostri tempij z nostri dij piu fini

Se lo comandi a fuocho meterogli

Mon sera muro che tu vogli sebarebare

Che le mien man non sien possente afare

Aba quella terra laqual tu comandi Adesser tolta pregam che sia IRoma Alora se leuaro gridi si grandi A dicersi che sin vn di se noma E veggonsi calar socosi brandi Diquali ognuno insine a terra toma Si rempien laer diuoce z disuono Tal chauarebbe anullato ogni tuono

Lesar vedendo si volonterosa

La sua caualaria z laltra gente

E sa che sempre tardeza e dannosa

Littere scriue z manda tostamente

Ala gente che drieto alui siposa

Per suo volere che venga incontinente

E quei lasciando ogni guardato luoco

Tornaro alui como scacciasse yn suoco

Maimo ordin

Losi tomati Lesar comandone
Les se spargesser per tucta Toschana
E derizasse ognun suo gomfalone
In contra della gente Pompeana
Abonese el caualier monel pedone
Facendo verso iRoma ogni qualdana
Abuononse imessi z poztan la nonella
Laquale ognuno acresce z sa piu sella

Lomincia a temere ogni citade

Li castella le rocche z le fozteze

Chi cerca lance z chi circa la spade

Crescon tristitie z sugon alegreze

J Cesarian copzien tucte le strade

Abostrandosi per piani z per alteze

Dnde ala gente crescon le paure

E si li par che Lesar sia magiure

L'he non solia z anco piu seroce
Tintol nimico pareua nel volto
E non pur ala gente minor coce
L'he a Pompeio so elingor tolto
L'he se ne suggi quanto lpuo veloce
Sine in Lampagna ouel so raccolto
Bal Lapuani z isenator lasciaro
Roma temendo; z con lui seguitaro

Fuggon li Pompeani allor potere
Pon valse amor de matre ne de moglie
A solo vn di poterli retenere
Quelle morien de paura z de doglie
E scapegliate se poden vedere
Tremando per paura como soglie
Qui sugon come sol ellor sugire
Fosse speranza alor de non morire

Losi sugendo ancora aparuer segni
Be meraniglia in terra in mare z in cielo
Qual soglion permutar segnori z regni
E manisesti z anchor socto velo
Que paren mustrar seri desdegni
Li dei agli bomini con caldo z con gelo
Anchor con altre cose si terribile
Che pur a ricordar paion borribile

Tedense stelle non mai piu vedute
Apparendo de di como de nocte
E siacchole de suoco amute amute
Transcurriuan nel cicl a diuerse octe
E quel cometa che par che permute
Le signozie z che lerenda rocte
E deuerso Aquilone vn suoco mosse
Che gioue in roma sul capo percosse

Scurrossel sole sottol mar de Silla Assai dalongne suozo vditi cani Latrare: z cio co disse la Sibilla Cliderse aloza z sepulcri romani Incenerati in suocho z in fauilla Abecteuan voce con lamenti strani E quelle siere che li homini odiaro Thel publico di roma si trouaro

E quel fuoco che Teste venerana
Di Campodoglio se vedde partire
Indoppia siamma: z ciascuna mostrana
De non volerse con lasoza vnire
Ad vna donna che sul pzato stana
Fo vednto vn serpente parturire
E altre cose di tanto stupoze
Che omne sanio mise in grande erroze

Paimo

Per cio piaco ai romani bauer arontha Qual fine alunge faceua dimoza

An gran maestro si come se conta

El qual chiamato tosto venne aloza

E puoi sacrificando fece gionta

Ela paura che chosi loscoza

Dicendo isegni son pin de spauento

Pericolosi z de molto tormento

Costui prendeua suoi erperimenti
Hel canto cuuolo de alcuno veello
I nelle vene z nei nerbi possenti
De li animali nati di nouello
E pero comando ai suoi sergenti
Che menato li sosse vn toro sello
Prima facta solenne processione
El modo lor con vane oratione

Tenutol to20 denante alaltare

Dun tempio lo20: arontha con lo vino

Tucta la fronte li prese a lauare

Puoi el feri dun coltello acciarino

E li sergenti el fiero in genochiare

Tracto della ferita el cotel fino

Plon vicio sangue como ve dechiaro

Da sol nuscio toscho molto amaro

Puoi lo fe apzire a libudella destre
Ti trono fraide con lo fele ancoza
Teduto aronta cose si sinestre
Tosto el pulmone puoi trasse de foza
E ausso ledoi vene maiestre
Puoi le soztio senza far dimoza
Luna per Lesar laltra per Pompeo
Dz vdirite segno grande a reo

Facte aronta aloza le doi fozte Quella delbuon Pompeo tosto so mozta Quella de Cesar batte anchoza fozte Ba quanto almastro parue cosa tozta Aba pur'non volse apalesar la mozte Di cotal duca ma suoz dala pozta De quello tempio disse a quella gente Hon e licito a dire cio chel non sente

An altro indivino chera chiamato
figolo il quale in astrologia
fo gran maestro dai Romani pzovato
Parle z disse a quella Baronia
Questa citade e gionta a male stato
E gran gente del mondo in ogni via
Sera in bzene tempo in aventura
Coperti tucti di bona armadura

Ed mar pin di venen sera a tal giuoco Ben chio conoscho che per cotal guerra Per acqua el mondo non perir ne suoco Le stelle anchoza se lmio dir non erra Se celeranno a mustraranse pocho Ada sol se vede la stella di Adarte Che significa guerra o simil arte

La gente che in roma aloza stena
Ada sopra tucte una matrona udieno
Andar per laer congnunu la vedena
Bridando sorte roma verra meno
Dr do me porta la nunola sena
Jo veggio libía macedona z thesaglia
Lhe pine sonno de civil bataglia

#### Secundo

Dal Alpe fine al porto dela spagna
Teggio gente adunar z gran tractato
E puoi a Roma torna la compagna
E la bataglia in mezo del Senato
Adarsilia ancor del suo sangue se bagna
E tuctol mondo me par corrocciato
To veggio lpadre el figlinol con le spade
Ferirse insieme senza baner pietade

To veggio Inobil capo de colui Le fia tosto per dono apzesentato Ancoza veggio Ibel busto dilui Le fera pzesto dal mar transpoztato Asa chi so questo puoi dirolo a voi E iso Sompeio elbuon duca pzegiato El quale a tradimento sio mozire Tolomeo re; como vdirite dire

Losi costei alora predicia

Lucti li luochi paesi z contrade

Oue da puoi se sio battaglia ria

Lomo vderite ancora in veritade

Lucta la gente per IRoma stridia

Odendo queste cose con pietade

Linmagine che sten sopra li altare

In piu luochi se vider lachrimare

Losi lire di dei suoz maniseste

E diero al mondo segni di bataglia;

Libe suozon ai roman troppo moleste

Abectendo tuctol mondo a gran trauaglia

Andauano le'romane donne inseste

Li omin trabeiran loz mozte in tesaglia

Et esser li parria si come susse

Toznato Abario o Silla che li strusse

ABa como quisto fusse qui se tace Tolendo abzeniare el nostro canto Lbe cio non e dela stozia verace Ben che Lucano ne parli cocanto Toro toznare alci oza me piace Remictendo lingegno da quel canto Doue de Bruto per Lucan sepone Lbe so cognato al rigido Catone

Somma Sapientia eterno
dio
Libe fignozeggi el mondo
laere z lacque
Per campar noi da tozmé
to río

Tenistí al mondo z puoi mozir te piacque Pel legno della croce bumile z pio Onde che puoi misericozdia nacque La quale in pzima in voi non si trouaua Se non giustitia onde niun saluaua

Mer quel amoz signoz che tu poztasti Zli sancti padri z lhumana natura Spira la mente mia como spirasti Saulo che perseguina tua sigura Lanto chio possa dir si ben che basti Si como Julio Lesar puse cura Del mondo voler sarse Im peradoze Mon volendo compagno a tanto bonoze

### Secundo

Signozi ió vi lassai nellaltro canto

Lomo la gente de Lesar possente

Eran in Loschana sparsa in ogni canto

E per la marcha aloza similmente

E como el poplo iRoman tucto asranco

Dicio temendo piangea foztemente

E dissi anchoza imiraculi z ssigni

Lha paruero a iromani dhonoz de gni

Buto alora non fo da quella parte
Del popolo timoroso che piangea
Abagnanimo era z amator de Abarte
Quando combacter con ragion potea
Denocte da sua casa se diparte
E venne a casa di Lato z sacea
Busso; per chelli aprisse z el aperse
Bruto con sui sua voglia discoperse

Dicendo Lato fonte de virtude

La quale dogni luoco oggie e cacciata

Onde leterre desuestite z nude

Sonno rimaste: a non sperar tornata

Lonsigliame ale cose acerbe z crude

Onde io bo la memoria tranagliata

Lu me deriza z ferma al tuo piacere

Le solo so voglio per duca tenere

A Pompeio ta Cesar e piaciuto
De voler per bataglia diffinire
Qual sia signoze nel mondo tenuto
E'molti son cagion'dicio siguire
Pero chalcun pouer e diuenuto
Altri ha fallito t vuol leggie sugire
Altri he osseso t vuol far suoi vendecte
Aba sol a te nulla cagion permecte

L'he tu debbi seguir a tanto male
The lun ne laltro anzi parria malitia
E se tu lsai adonqua que te vale
Siounen hauer sugita ogni nequitia
Tharrieme certo se dite te cale
Che non corrumpi la tua pueritia
La quale e stata honesta z virtuosa
Contral mondo correpta franca z osa

E se sai el contrario io te so certo
Sopra te tornira tuctol dispregio
Che tale ancor per vergogna e coperto
Che te vedendo tornarasse apregio
Essar imparte; tuo seral demerto
E la tua colpa ad ogniun sera fregio
Cesar z isuoi anchor farai piu sieri
Tedendote in bataglia volonticri

Alda samoz di bataglia pur te tira E vuoi combacter per la libertade Lon ambedoi le parte moui lira Lbe paia che te moua caritade Del ben comune a quanto puoi qui mira E con tua sozza a con sagacitade E non te sar de Lesare nimico Me sequitar Pompeio como amico

Cosi parlato Cato li respose
Bicendo Bruto ben conosco z veggio
Che sopra tucte scelerate cose
E bataglia ciuil qual bora cheggio
Ada quale e quello che volesse pose
Caderel mondo z star siguro in seggio
E ben te dico sio sero nocente
Cospa de dio sera veracemente

#### Secundo

Joi reggio tuctol mondo concurrire
A questo facto or posari me io solo
Certo che norma se per mio morire
Jodesse trare el mondo sor de duolo
Senza tardar me vederio venire
Si tosto che parrieme tardol volo
E mecterieme in mezo dele sehiere
Jorgendo el pecto ad ognuon che be sicre

Per fermo intendo de non rimanere

Ada de seguir Pompeio z sua masnada

Per che se noi mozimo non sia calere

Ferir puoi piu de lancia ne de spada

Regni qualuncha vence al suo piacere

Senza contesa z se alidei agrada

Che noi venciá non voglio chel guadagno

Sia sol Pompeio senza alcun compagno

E cosi renoco la prima voglia
Di Bruto: a combacterel sospese
Bia langelecto sulla verde soglia
Lantanal giorno a facenal palese
Quando dicato glinscia in su la soglia
Donar tocchati a ognun de lor prese
Per le man martia de Bruto sorella
E moglie a Lato in eta tenarella

Ada poscia per seruar lanticha vsanza Di roma puoi chel hebbe generato De Lato tre sigliuoli senza tardanza Oztensio per marito li so dato Ader far de doi samiglie vna dunanza Essendo lun per laltro venerato Oz mozto Oztensio z ella con volere Di viduanza ha facto suo deucre

Egionta a loz ficomo el era trifta
Tolsese a Lato \(\tau\) comincio a parlare
Quando la fozza el sangue in me fo mista
E chio suoi madre a poder generare
Di doi mariti sece la conquista
Puoi che comandamento me lse sare
Idoza gia vecchia con parto foznito
Lozno per non bauer mai piu marito

Priego che me riceui con tal pacto
Lhe me tenghi per tua como da prima
Echio sia dicta tua moglie siracto
Ela mia vita rosa dala lima
Della morte sera z per altro acto
De matrimonio Abartia non se stima
Cechio non vengno in parte de letitia
Aba di molta fatiga z de tristitia

Queste parol alor pigaron Lato'
E rinouo lmatrimonio sicondo
E si como era tristo z corrocciato
Recandose a pensier de tuctol mondo
Me altro testimon ce so chiamato
Dice Lucano rio nol ve nascondo
Che dio dal qual nullacto se velaua
E Bruto sol che tal facto sguardana

Latone bebbe in se gran temperanzaj E piangea molto el mal del suo comuno Li vitti reprendeua a sua possanza E mai in 180ma non visse niuno Che nelli officti bauesse lbabundanza Lomo bebbe lui Lonsol e Tribuno E Dictatore z lo baston portana E mai le pompe non desiderana

#### Secundo 3

Mon volea se non quel che satissesse Ala natura; z piu non dimandaua Adangiana z beuea che lsostenesse In vita solo:el superchio schifana Esso so quel che piu siade disse Che quando el nostro corpo se cibana Perendesse cibo in sol natura attare E non volesse viuar per mangiare

Sempre mantenne ragione z giustitia E mai non se pigo a nisciun torto Thon baueria comessa vna nequitia Baueria prima voluto esser morto Seguito essendo ben dicio divitia De robba e di dinare a suo consorto Thon cercho mai se non quel che ibastava Et con bumile veste sadubbava

Aolse la casa sempre picciolina

Pur che dal freddo si lo desendesse

si dal caldo; a mai nulla cortina

Allosse cha li suoi muri se ponesse

Allosse gran tormento a disciplina

Allesso scriese; a con opere spesse

Per disender sua patria a suoi amice

so nel arme pro como se dice

Me mai lupuriana per dilecto

Ada folamente per baner figlioli

Adolto li mal factori bebbe in despecto

E aspramente punia tucti idoli

Mon si trono gia mai in lui disecto

E mai non nacca almondo socto spoli

an altro si dogni virtute ornato

Sel vero dio el banesse adorato

El era padre a sposo di sua terra
Specchio di bene ad ogni citadino
E sempre prouedeua ad ogni guerra
Lon salubre consiglio a buon destino
E per chogni bonta in lui se serra
Per fare el nostro sermo picciolino
Diciamo chogne cosa che virtu
Lebbe Latone in se sempre a non piu.

Duesto cantare a Bruto sa tornata
Libe puoi che vidi Abartia la sorella
Lon lo buon Lato reconciliata
Da loro tosto se partio in quella
Libe gia lalba del giorno era schiarata
Liretorno se ala sua casa bella
Li fra suo cor comincio apensar Bruto
De dare a Lesar tuctol suo aiuto

Dicendo se Pompeio vencera
Pocho naquistara honoz dicio
Pero che si facti homini con lui ha
Lomo decerto so ho saputo z so
E gia vergogna a Lesar non sera
Ester vinto da lui come dicto ho
Aba se vince esso perpetualmente
Maquistara honoz con la sua gente

Predena Bruto che Lesar pugnasse Per acrescer sua sama z suo honore E che Pompeio Roma non pigliasse Aba che libera sosse a tucte lore Aba puoi che Lesar vide tucte casse Le suoi nimiche parte con dolore Colse che Roma el mondo lubedisse E per cio par el puoi Bruto el tradisse

#### Secundo

Tra queste cose Mompeso e sugito

Con gente paurosa che lseguia

A Lapua sengio cosi smarito

Che nel animo suo pensata bausa

Quini sa guerra e Lesar molto ardito

Irato in arme a roma ne vensa

Bauendo gia conquistata la marcha

Sine in abruzo le suoi arme scharcha

Lacciando sempre el popul pompeiano Dnde de Morscia se ne fugio Sylta Borimo sugio Taro a man a mano Lascianase omne terra z omne villa Elentolo lascio la roccba elpiano Bascipoli; e quanto sin al mar destilla E Scipion se fugi da nocera D per pompeio in castellato sera

Mon ce fo terra chaspectasse asalto
Saluo che Ibuon Domitio sozte z sino
El quale armato che parea dismalto
In Radicosan staua el paladino
Surgen li mura dique luoco in alto
In tozno era girato dal topino
Can siume che per ponte se passaua
Domitio questo per Dompeo guardana

Quando Domitio vn giozno va guardado
Tedde copzire Icampo dele schiere
Cesariana r van se apzorimando
Lucente in arme socto loz bandiere
Comando tosto ai suoi sozte gridando
Curre spedone r curre el caualiere
Site a quel ponte r subito stagliate
Da ogni parte; r per dio non tardate

Poscia snuersol cieto leuato lusso

D dio disseli questo siume ingrossa

Sci che Lesar della se stia deriso

Hon li narra passar tucta sua possa

E pin non disse che staendo siso

La gente curre da frecta percossa

E gionti al ponte sil volen tagliare

Cesare vidi cio che volen sare

Lomosso ad ira tal parole disse
D pauroso credi star siguro
Per aguatarse mai niuno buom iusse
D z credi tu che me ritenga el muro
Dentro dal qual tu hai tuoi arme sire
E sie me questo siume apassar duro
Per che tu fani quel ponte tagliare
Pouoi che me piaca Rubicon passare

Bange el danubio; si che pensi pocho
Puoi parla a icaualieri za ipedoni
Losto disse li si che paia vn suocho
Pensate de montare insu li arcioni
Lom vn remoz che soda in ogni luocho
Brocciate insanguenado in buon roucioni
fate che senza dar volta o tornata
Sia presso lponte z la gente cacciata

Edicto questo baueresti guardato

Laualier per lo campo a grand ardoze

Lurrer z li pedon da egni lato

In verso lponte pin dira z suroze

Tremar facen le vie icampi el pzato

E inimici vedendo ello valoze

Recurser dentro el ponte abandonaro

E ipzimi colpi gia non aspectaro

#### Secundo

Lesare gionse al siume tsi passone Aguazo con alquanta compagnia A Radicosono si saprorimone E ordino la sua caualaría Lbi con balestra t archí a tal questione Sionsi ali mura t sorte icombactia Domitio suli mura con sua gente Se desendeua molto asperamente

Dallato delbuon Cesar curione
Smonto in quella del suo buon destrieri
E ali mura vna scala apugione
E super essa curse assai maineri
Quelli che sten disopza ala questione
Tedendo questo nebber dispiaceri
Aba pur gectan ver lozo buon pali z dardi
Quadrelli; z pietre quei baron gagliardi

Quel non curando pietre ne sagecta
Sionse sul muro z pusece lamano
Tho li credecte tronchar duna cepta
Aba quel culpo salio z gio sin vano
Curio sul muro salse con gran frecta
E trassel brando quel baron soprano
Abuos comincio a ferir fra coloro
Daendo a molti gran pena z martoro

In pocha boza lisio sgombozare
Li muri da quel lato; onde che puoi
Adolti montaron su per lui aiutare
Curio serendo fra inimici suoi
Scense giu dentro senza retardare
Cosi ferendo come so dico a voi
Ada quel Domitio che vide sua gente
Si mal menar da quel baron possente

Lurse versui z con la spada in mano In sulla testa serio Lurione Poer tanta sozza quel Baron sopzano Quantesmo prese a terra giu mandone E desa carne taglio del romano E se non sosse chel cospo sguincione Lurio alora remanea perdente Che sesso lbaueria per sine aidente

ABa quando se sentio cusi ferito
Bomitio ferio sul fozte sebudo
Quanto ne prese quel lione ardito
ABando per terra per quel colpo crudo
Bomitio vn altra volta la colpito
ABa Lurio gecto via elbrando nudo
E abracciolo credendo per forza
Bectarlo in terra como chuna scorza

Aba Ibuon Domitio chera grande \( \tau \) forte Miente se lascio mutar de luocho Prima bauerebbe Lurio messo a morte Se non chei Lesarani apoco apoco Eran gia tucti dentro dale porte Domitio cio vedendo noi so giuocho Aba sugir li conuenne con sua gente In vna roccha assai sorte \( \tau \) possente

Lesar aloza con assai ingegni E vie coperte mise itagliadozi A pie di muri onde quei baron degni Cedendosi a tal pozto con dolozi Infra loz ragionauan de sar segni De rendersi li grandi z li minozi Ada lbuon Domitio disse cio non voglio Pozima mozrimo tucti a tal cozdoglio

#### Secundo

Quei presero Bomitio t sillegaro
Pouoi aperser le porte della terra
El Lesar giero t si sengenochiaro
Dicendo or e fornita questa guerra
Dierli Bomitio t quel coluiso amaro
Parole de minaccie alui diserra
abostrando ardire t col volto leuato
Dispregia Lesar essendo legato

Lesar questo vedendo si sacozge
Lhe Bomitio chiedeua pena z mozte
E pero tosto suoi parole pozge
Bicendo sacte nellanimo sozte
Ricch o del nostro don la vita scozge
Tini contra tua voglia z per tal sozte
E chi e vento sia buona speranza
E grande eremplo di mia perdonanza

E se piu pigliar arme anchor te piace E adeuien che tu vincessi mai Mon sentenda pero facta la pace Mer perdonanza che riceuuto bai Losi parlato Lesare se tace Aba prima disse aisuoi scioglicte omai Bomitio: t tucto libero ellasciate Sciosserii alor le man chera legate

Ben che Domitio prima hauia voluto
Aborir che viuer per cotal perdono
E piu honoze a Roma seria suto
E ala fama sua gran guiderdono
Domitio alora lo baron saputo
Seguendo pur lo primero tono
Ter Lapua camina prestamente
Ider retrouar Bompeio z lastra gente

Mompeio in questo mezo non sapendo Que susse de Momitio apparichiana Marli succurso in Lapua staendo Lon gente chancoz sozte dubitana Loz consoztar con parole volendo In vna piaza si lirabunana E puoi con voce assaí da renerire Quelli ascoltando comenzo adire

D voi vendicator de fellonia
Seguitator delle meglior iniegne
D fior di IRoma a cui la fignoria
Di Senatori: 7 lor potentie digne
Je prender arme: 7 diedeue baylia
De prinar quel che la leggie disdegne
Tolentier prego che mostriate ardore
De vincer vostra guerra con valore

Ballia furiata e gia discesa
Bel Alpe fredde z con sangue ha tocchate
Le Lesariane arme con offesa
Bitalia com bataglie scelerate
Ababataglia chiamare non te contesa
Licentia; ma ferite vendicate
Bi Roma; como quando Latelina
Loi suoi compagni sofferser ruina

ABa Lesar di tal facto operatoze
Perira como ABario scelerato
E como Lepido anco a gran doloze
Larbone z sertoze non socterato
Auenga cha far cio non me sia bonoze
Puesto foznir conuscn che me sia grato
Ben che lo sia per nation IRomano
Colesse dio che fosse yn altro strano

## Secundo

ABa pur necessita si me conduce

Lesar punir di sua ossensione

Toi viderite chiaro como luce

Que Pompcio po sare quado ha cagione

Ben che per suoi parole me riduce

Lesar per longa pace a consusione

ABa el vedera ben como de spada

Fiere colui che longa pace agrada

Mon bauiate paura de mietade

Che ve faro veder chio posso anchoza

Lio che possuto bo in diuerse contrade

Ancoza me sta lsangue z me ricoza

Senatoz la summa potestade

Elconsolato che lmio nome honoza

E tuctol mondo chio haggio acquistato

Miente hauendo a Lesare lasciato

Lercate mezo di voziente

Lome el e tucto a mio commandamento

Per quel di IRoma per fin al ponente

Piu chio commandi non se moui el vento

El mondo tucto e repino da mia gente

Si che al tucto Lesar sera vento

E far pozollo con poca questione

Puoi chello ha offeso noi senza ragione

Queste parole dicte ognun si tacque Lon paura tenendo in giu la faccia E a Pompeio molto a loz dispiacque Per cio penso de tener altra traccia Pensier sugire a Branditia li nacque E di cotal trauaglia aloz sempaccia E posato in Branditia al sigliol disse Che pzenda naue z in oziente gisse

Ein ogne parte do podesse bauere Bente a succurso a per terra a per mare E pregali che vengano a ferire Eontra de Lesar como debbon sare Sesto se mise per sar suo volere Lon poche gente per non dimorare Londucendo legente ala gran taglia Qual combactendo se vidi in Thesaglia

Lesar caualcha con li suoi compagni Seguendo Mompeio z sua brigata Bastaran bene amolti z gran guadagni Bauer gia facti in IRoma ala pigliata Aba colui non tenea siume nesstagni Fin che la cosa chauia comenzata IRon la vedea ad ordinato porto IRiente li parea dauere scorto

Pero de seguitar non sa tardanza
Pompeio chenbranditia era racolto
Lesar a cui non piace quella danza
Ben che li bauesse quali Italia tolto
Branditia asedia co molta possanza
Ada pur Pompeio non laspecto molto
Enzi sece suoi naue apparechiare
Fugendo in Brecia de nocte per mare

Losi fugendo quella nocte scura A Pompeio gran sonno soprauenne Bormendo lui nel tempo che fura Dgni pensier che vigilia retenne Acderli parue Julia in sua statura Ascir dinferno z con lui se contenne E disse so veduti molti segni L'he te saran dolori z grandi sdegni

#### Secundo

The fiphone veduto baggio a Abegera

E Aletho con costor suriare

Charon el vecchio con sua faccia fera

Crescer sua naue a farla inqua tirare

Clotho a Antropoe e cosa vera

Con la chiesie ilor fila tagliare

E stige in basso tucta si comoue

Strengese per dar luocho al ombre noue

Pompeio ancor non era freddo ellecto Qual te lasciai quando víciei de vita Per me vsato in matrimonio electo Thon era vsanza Tromana fornita Quando tu te strengessi anno altro pecto Tragion passando si te so gradita Cornelia scia gurata cha dannato Pgni marito che si so mai dato

Mon ti deuenni cosi quando viua

Con teco stecti como vera moglie

ADa pur quantunça io sia de vita priua

Ad ogni nocte te recharo doglie

E Lesare dedi in ogni riua

Deturbara cangiandote le foglie

In sine a tanto che la civil briga

Le giognera con meco ad vna riga

Lacciata so de luocho deriposo

E so conducta al infernal doloze

E cio me facto per lodio crocioso

El quale e fral mio padre e lmio signoze

fin che Pompeso suoi teco victozioso

fosti in ciaschuna guerra z vincitoze

Tencesti prima Aditridate re Basia

Lon tucto Egipto media z Balmasia

c si

Lafrica Capadocia z la Biudea
Ider fine ai muri de Bierusalemme
Elermenia con la Ballilea
Con le terre dintozno z Betbelemme
Ider tuctol mondo tua fama spandea
E tenuto era el fioz del altre gemme
Ada boza la foztuna te cambiata
Iduoi che Coznelia da te fo sposata

E a te seguira come cha Lrasso
Lastro suo sposo che mori in Turchia
Per niente tu hai quel amoricasso
Chera fra te z Lesar per me pia
Aba ben che tu ne sijo magro o grasso
Benar de Lesar per ciaschun via
Eapello gia litaliana gente
E mio marito simigliantemente

Losi parlato lombra se disparse

E Mompeio se suiglia spauentato

Alda seguitar bataglia el cor pur gli arse

Le prima; z poscia che si su leuato

Misse fra se del sogno che maparse

Mer che sto pauroso z corrocciato

Le lombra po la morte non se sente

De sella el sa la morte e gia niente

Dicto cusi lascio dicio pensare El di se leua z sa se chiaro z bello El vede terra z sece dimandare Per chui tenesse el pozto z quil castello Bzossia so dicto z igreci el san guardare Dz per pompeio a Lesare e rebello Pero si como volse qui discese Boue puoi Lesar coi suoi tanto atese

#### Secundo

Si como intenderite ancoz cantare
Seguitando io la verace stozia
Aba mo convienne a Lesare toznare
Si come lsio perseguir sua victozia
Eigran dannaggi per terra z per mare
Lhe straffisse come e cosa notozia
El grande ardir che shebbe dimostrando
Lon la sua gente ver Roma toznando

Lesar vedendo Mompeio partito

E lui rimasto in Italia signoze

Mon salegro per chel sosse sugito

Anzi li duol nel animo z nel coze

Che non li po mostrar come lhe ardito

Per sozza di bataglia el suo valoze

E si lincresce ancoz comio intendo

Che ben Mompeio sia securo sugendo

Losi pensando lasso tal pensiero

E volse a IRoma toznar disarmato

Aba pzima si como buom di senno intiero

In Sardegna mande Lurio armato

E in Sicilia ando quel caualiero

Lon quel nauslio che a lui so dato

E qui sio pzend er grano z altre cose

Ela bumana vita bisognose

E per lamoz del popolo aquistare
In IRoma fece aloz grande babundanza
Losi se po un popol comparare
E ritenere senza dubitanza
Se limpi fagli ogni somma poztare
D che sia per natura o per usanza
Liaschedun noti ben questa scriptura
Sente afamata mai non ba paura

Lesar puoi che de questo ha proneduto
Lorna senzarme a Roma comio dico
E tanto e gia de di in di venuto
Lon pacifico viso como amico
Lhe vide Roma el regno posseduto
Bia per Dompeio che li era nímico
E disse Roma quel che tabandona
Per qual cita mectera sua persona

Jo veggio ben che dio te pozta amoze
Illon permectendo che tu sie deserta
Quandol tua duca lascia per timoze
El suo nímico te sola z aperta
Que faria boza el gallico suroze
Si fosti stata alui così offerta
Alba salua sei per li voler diuini
Jouoi che discozdia e oz fra icitadini

Losi intro in IRoma che tremana
Bubiando Lesar non li destrugesse
Luini con la sua gente schanalcana
E sacrificio volse se facesse
I Phebo; in campodoglio puoi montana
E qui connenne chello bonoze banesse
Del grande officio; z facto dictatoze
De tucto lmondo z de IRoma signoze

Monoi comando che Tarpeia sapzisse An luocho doue era el comun thesozo Ada metelo un tribuno si Icontradisse Lon parole a con acti che qui suozo Miu cose facte a dicte como scrisse Lucan; ma pur al sin se tresse lozo Mer li molti paesi conquistato E ai Lesariani so donato

#### Secundo

Sesto de Pompei siglio in questo asare Gran gente contra Lesare comosse E tucti in Grecia li sio anisare Per dar succurso al padre con loz posse E ciascoun populo senza piu pzegare Tolentier verso Grecia sece mosse E quasi tucti con Pompeio teneno Pou volontier che con Lesar non seno

Pero che tuctol tempo di sua vita
Pompeio era stato auenturato
Lon multa sama lucida a siozita
Idanena pin che Lesar acquistato
Losi sperana quella gente ardita
Lhe ventura ancho stesse dal suo lato
E pero mezo di a oziente
Endo in suo ainto con pin gente

Prima li Breci cheran piu vicini Ti venner tucti z quei dathene ancora E de Bostantinopol guerier sini Chera Bisantia chiamato in quel bora Be Adacedonia z de tucti iconsini Tenne gran gente senza sar dimora Li Persiani z ancora Schiauoni E quei darchadia z li Lacedemoni

De Spagna venner molto buon guerieri
De Cipii z delisola de Crete
Li quali eran multo buoni arcieri
Ancoz quei che gia tenne el re Dethe
E de tucta Thesaglia volontieri
I quai con sionde gectan tonde prete
De Tracia venne gente con gran gioia
E de tucta Asia z de la vecchia Troia

Minine a Bamascho a Bericho
Abandar gran gente a anchoz venia
Quei de Fenice do pria se trono
La prima littra; a miserse per via
Quei de Sante seguitar da po
Bone se sa la purpure giolia
Secilian venner con molte nane
De bona gente tucte carche a grane

Tennerce anchora quelli del gran piano Due che curre gion el gran fiume L'hefce del paradiso litiano E oro z gemme mena per costume Degipto z de líndia prosimano Tolser anchor seguir cotal volume Lon li Ethiopi z quei danthiotia E dermenia z qui di capedotia

Quelli darabia li Dzesti z Carmani I quali stanno nella sin del mondo Sarracini ancho venner z pagani Con moltaltre natione qual io nascondo E doue curre quei per li gran piani El siume Thanays grando e pzosondo Tenner ancoza qui de barbaria Com piu assai che dir non se pozria

L'hi parla del exercitio Troiano

Quel de cirro che fo si gran gente
Respecto a quisto de Pompei Romano
Liaschedun si seria poco o niente
Ron ce so terra co scrisse Lucano
Lastel ne vis; dalabia in oziente
Che non venisse ad aiutar Pompeo
El qual tenen per virtu quasi deo

E se fortuna non lhauesso offeso Ello haueua con seco tanta gente Chello hauerebbe tuctol mondo preso Aba la fortuna e tanto possente Che lhomo debel sa de forza aceso E quando vole el sorte sa perdente E contra lei non se po reparare Mel altro dire so seguirol cantare

Sacra sancta vergine beadta
ta
Che per saluar la bumana
natura
Per matre fosti a Jesu
Lbusto data

Che non andasse in tenebre si schura E passion sostenne despietata In sula cruce si aspera z dura A te recurgo o donna gloziosa Che spiri al mio intellecto a tanta cosa

Aspe bataglie z despietata guerra Lbi vole vdire intende come io rimo Ploue venture per mare z per terra Plon mai intese si comia stimo Plarrare vdrite sel mio dir non erra Da linitio del facto sine ad imo Seguendo del gran Lesare Romano Si como in versi ne scriue Lucano

Mel terzo dicto  $\tau$  nel quarto volume Lomo chi legge  $\tau$  intende po sapere Pouoi che Pompeio abandono le spume Del pozto de Branditia el suo tenere Lesar tornosse come era costume Senzarma a Roma  $\tau$  sece se vedere E quel alor so facto Imperadore E dogni dignita prese lbonore

De Roma puoi se parti incoronato

E passo lalpi che quasi volaua

Da principi z da duchi acompagnato

E altra gente de qual se sidaua

Era molto temuto z bonorato

In ogne parte oue el caualcaua

E non trouo de nulla resistenza

Per sin che venne a Abarsilia in prouenza

Pompeio bauea follicitato el mondo E nel suo aiuto bauuto la piu parte Abezo di oziente atondo atondo Com so truouo scripto nelle carte El occidente quasi sine al fondo Tanto sacea quanto vuol sua arte Ibero imarsilesi dubitaro El bubidenza a Cesare negaro

ABa primo lor solenne ambasciaria
ABandare a Lesar porta ndo lolivo
Segno de pacera sierli pregaria
Lomo dice Lucano a so lo scrivo
Lhe li piacesse tenere altra via
D ello intrasse dentro darme privo
Idur cha Abarsisa non mectesse mano
Idero chel era del popol Romano

#### Tertio

ADa se volesse tucta loz potenza

Contra de gente barbara z straniera

Chelli eran pzesti scnza nulla intenza

Obedir sua comanda tucta intiera

Obero quel e quista nostra sentenza

Tra te z Pompeio tener par la statiera

E a ciaschun volemo esser comuni

Obero pzegan che piu non cespozuni

Se altramente volete far fozza
Moi ce pzouederimo ala diffesa
E mangiarimo del ligno la scozza
Per fugir subiectione a questa impzesa
Elrmarim legni da pioda z da ozza
Fin che la nostra vita stara accesa
E altre cose disser sufferire
Si Lesar li volea sopzanenire

Losiparlato Lesar nel visaggio
Bemustro ira z nel parlar se dolse
Tana speranza de nostro viaggio
Lompzendi questa gente choz ce folse
Auenga chel pensier quale io maggio
E che da prima da IRoma mi tolse
Abe spenga nel ponente ameranisa
Aur mo spianar mi converra Abarsisia

Aposcia ai suoi disse Signoz comel vento Aperde la sozza z sa picciol remoze Se non troua contrasti z viene spento E como el suoco perde ogni valoze Se non troua de ligni nutrimento Che mantengano viuo el suo caloze Cosi ame nuoce non trouar amico Aper sar bataglia assai piu chio non dico

Moi andarimo a questa gente vana A dar li pena cha dimandan posa E qui ve parera verta certana Mon esser piu nel mondo dolce cosa Mon nel caloze vinhza meridiana Mon giouen huom con sua dilecta sposa Che dauerme per duca z sar bataglia Puoi comando che Abarsilia sa saglia

Sionse a Abarsilia z quei serar le pozte E armati montar super li mura Tan luocho ve apzesso bello z sozte Qui poner lhoste Lesar puse cura Qui si scampa la Lesarana cozte Quei dentro stanuo z non mustran paura Sopza vna parte che como anchoz pare Leuase in alto quasi sine al aere

An pian divide questo luocho z lhoste Disgionto dale ripe z tanto basso Che per combacter non vi sonno poste Aba Lesar che non so de cura lapso Comando chun castel senza far soste Tal se facesse cha gnagliasse el saro Dalteza: z pui saualli nel gran piano Si chen loz se venisse a le mano

Ana selua era tanto renerita
Apresso de marsilia veramente
Libe non sentio mai colpo ne serita
Da niun serro ne da nulla gente
The gia ssozzata per niuna vita
Lantera intrare in essa ognun timente
Libe non pur bomini ma bestie z vcelsi
Ter lei passando sentiuan slagelli

# Tertio

Diceuano le gente del paese
Le quella fosse consecrata a Abarte
E molti altari verano palese
Discacciando da se ogni buman arte
De miracoli banca tante dissese
Quantella dimostrana in ogni parte
Si che de lei credena ciaschun sozte
Le non podesse vsarse senza mozte

Questa per lo castello poder somire Comando Lesar che sosse tagliata Le sorte man cominciando a tremire Hon presumendo cosa inustata Temendo se giognesser a serire Ter loro el serro non sesse tornata ADa Lesar so el primo che serisse Pouoi che serisser tucti glialtri disse

La turba sta sulli muri sguardando

E qual piangea nel animo pietoso

E qual godea credendo che tagliando

Tosto mozisse ogniun presontuoso

Diceuan fra loz dicendo z ragionando

unal campara che sia contra dio oso

Aba Lesare la selua sio tagliare,

Farel castello z poscia el derizare

Poscia como buó cui magior cura morde El suo camin riprese ver la Spagna
Tucte lastre opre li parenan sorde
Sel non curana la magior magagna
Pero canalcha con giornate ingiorde
Lasciando tesa a Abarsilia laragna
E disse a Bruto che desse tranaglia
Si chanesse Abarsilia per bataglia

Quei de Abarfilia vedendo risato
Elgran castello li par merauiglia:
Liaschun el va risguardando da lato
Ibauendo de stupoz carchi liciglia
E quei di suoz come era comandato
Combacter cominciar sensa vigilia
Lance con pietre z dardi van gectando
E archi con balestra discurrando

De luno asale a latro se disende Le luno asale a latro se disende Sia par chel cor ai Abarsilini gele Per chal ferire ognun Roman attende Li pomi lor son piu amar che sele E tal moneta se riceue a spende Purli Roman son de tanto podere Le fan bertesche a bomin giu cadere

Quei de Abarfilia per la gran paura L'han de mozire sfozzanse a podere De loz citade desender li mura L'he li Roman sadastan sar cadere L'iaschun vuol pzia riceuer mozte dura L'he nelle man dinimici vedere Pozesa la terra; z pero tanto sace L'he la nocte ne viene el di si tace

Ellí banno tanto quel giozno sofferto
Cha pena el crederebbe chi ludisse
E tucti quanti diceuan per certo
Che sunaltra bataglia sozuenisse
Delloz ben sare nullo barebbe merto
Per che non credon che se soferisse
Pero deliberare denocte vscire
ardere el castello o de mozire

Cosi quando la nocte e piu quieta
Clícier di suoz con temperato suocho
Clersol castello oue la gente queta
Se stana non pensando de tal giuocho
E cosi linsocar senza bauer pieta
Qui si seno on grido molto roco
Quei tanto stecter che biene a siamasse
Poscia in Abarsilia ciaschun se ritrasse

E la gente de Lesar distidata
Poder per terra o mai bauer victoria
Deliberar per mar sar vna armata
Si como dice la verace istoria
E secer de nauilii vna dunata
Por che Abarsilia perdessi ogni gloria
E la bataglia comenzar per mare
Imarsilesi volser contrastare

Colui che qui per Cesare regena
Per proprio nome era chiamato Bruto
Con quelle naue chello conducena
Era gia dentro dal porto venuto
Quel de Abarsilia che quisto vedena
Bal altra parte presto z aneduto
Stanano tucti sulle naue armati
Bactono iremi z sonso aproximati

Le naue se battier si sieramente

Ebe luna z laltra a rietro ritoznaro

Pouoi sapzessaro molto pzestamente

E per comun voler se racostaro

Leuando vn grido luna z laltra gente

E cosi la bataglia cominciaro

Tanto perde del suo sangue Abarsilia

Ebe lacqua di vento calda z vermilia

Lomenzasi el ferir tanto crudele
Lbe scriuar non si po ne dir a lingua
Lascar se vede antenne sarte z vele
E bomin mozti onde laqua sentingua
Ddonse striti amari piu che fele
Dzechia o coz non e che le distingua
Per che pur del ferire e si gran duolo
Lbapena conosce al patre el sigluolo

Quella naue pretoria maiestra
De Bruto; va sacendo gran fracassi
Qui deserrauano archi z gran balestra
Quince piouendo lance dardi z sassi
Doue percote rompe z sa senestra
Qualincha intoppa conuien che sescassi
E cusi quanti dinimici troua
Aberge senza poder con lei sar proua

Erescena Igrido con tanto tumulto
Ebe dudir trombe o nullaltro remoze
Era niente z se tonato molto
Mon se seria vdito in tal fragoze
Sel sangue sparto qui fosse racolto
El tucto imondo faria stupoze
Pero senza piu dir voglio passare
Per laltre cose chentendo ritrare

An de Adarsilia nello stormo crudo
Chera per nome Proceo chiamato
Sempre nel acquastana tucto nudo
E ben mezora mantenea el siato
Solo hanea vingualatro z lo schudo
E molti legni gia hanea forato
E quando alcun Roman cadena alotta
Esso el pigliana z tiranalo sotta

Etanto lce tenca per fin che mozto

Esso lsentiua sotto lacque sasse

An IRoman che dicio se so acozto

Pesese vn dardo si lira lasalse

E prese cura a vendicar tal torto

Onde a Proceo schudo non si valse

Che quando a sommo respirar venne

El so ferito z la mozte sostenne

La bataglia era gia tanto durata
Che gli arceri eran scossi de saiecte
Omne arme gia a quelli era mancata
Ada Bruto done vedena pin strecte
Le nanc de Adarsilia a quella fiata
In quella parte con la sua se mecte
Pali z lance con dardi lanciando
E molto quella gente dannegiando

An de Abarfilia mastro siondatore Chera per nom Ligodono chiamato A molti el giorno hanea dato dolore Tedendo bruto el capitan pregiato Dannegiando sua gente con valore An pomo prese dun stoccho spazato Mon hanendo piu pietra ne palotta E nella sionda si lomise alotta

Traendo quel con gran fozza z ruína El pomo si nandaua ricto a Bruto
Aba vn Romano per sua medicina
Andando per la naue sproueduto
Bruto campo da morte z disciplina
Aba ello morto sullegno e caduto
Pero chel pomo si li colse alora
E nella fronte el ceruel mando suora

Bia roscegiana lacqua de quel mare
Braccia z teste giacen per loude sparte
Aba per chio voglio altre cose narrare
Elhreniaro questa guerra con arte
Ben chassai belle prone danotare
Fuoron facte da luna a laltra parte
Aba pur naneno iromani el migliore
Per cheran piu z de magior valore

Pero durando questa acerba impresa
Sconsicti o morti suor Abarsiliesi
E la cita sumersa cosi offesa
Lomo se sa anchor per quei paesi
Bruto victorioso anoglia accesa
Puoi chebbe tucti li guadagni spesi
Lra icanalier como Lesar volia
Represe a segnir lui per dricta via

Bia cedare nel fine della terra

Era venuto: 7 com li Pompeiani

Pon de gran mozte faccua aspza guerra

E de baseza ali loz capitani

Cherano doi se Lucan non erra

Pobili 7 grandi pzincipi Romani

Anfranio e luno 7 laltro so Petreio

Electi: 7 posti quini per Pompeio

Duesti cosi regen che equalmente

Partieno el tempo z lun non sempacciaua

Alaltro era ognuno obediente

Abentre che ltempo partito duraua

Posscia laltro prendena prestamente

Quel proprio officio z laltro se posana

Costor con loro banen gente Tromana

Pin legione z molta gente strana

Eran con lozo molti di gualcogna
Biectoni; piouenzali z de la Francia
L'he volontiere a Lesar fan vergogna
Piodi homin sonno de spada z de lancia
Per non stare strecti com rampogna
Tscier duna cita a non dir ciancia
E so lo campo sunni colle messo
Ella cita de Lerda pocho apiesso

Dal altra parte suso vn altro colle

Cesare Julio si sera acampato

In sumicel che curre molle molle

Lun campo tien da laltro divisato

Quel di combactere Cesare non nolle

Per cha inimici vn di sosse donato

Anzi specto che laltro di splendesse

E molto a glialtri parue che piacesse

La nocte Lesar sio suo campo armare

Be cupi sossi come ello solea

In ogni suoco doue deuea stare

E sempre mai cotal costume bauea

E facessi secretamente sare

Che lnimico de nulla sauedea

Puoi la matina quando ldi so chiaro

Li suoi pedoni z caualier sarmaro

In mezo Lerda el campo Pompeiano
Surgeua vn colle onde securamente
Da loste ala cita lasciando lpiano
Podea passare col sodero ogni gente
Pero comanda Lesar non inuano
Les lpopul suo monesse prestamente
E prandesse quel poggio z rendesse
La via; sci che niun passar podesse

d ij

La gente el volia far ma non podia
Pero chel dire e piu chel far legiero
Lonuenia con le spade far la via
E la montata era aspia a dir el vero
E la gente nimicha chel vedia
Bauanti armati tosto li assaliero
Impacciando la gente chera fieuele
E lasalire a lozo assai agenele

Lesare a cui nulla parcua fozte
Succurso comando ai caualieri
I quai per lui non curauan la mozte
Pero fan suo comando volontieri
E si gran voglia per che li transpozte
Che aspzamente pungon loz destricri
E cosi a fozza el poggio superchiare
E nel loz campo inimici toznaro

Paffa quel giozno z la nocte soschura
Lenase vn vento crudo z larie impzegna
Mascondo se del ciclo omne figura
E tanta bumidita nel aer regna
Che ogni luce cozuscante sura
E par chel mar se'leni z suso vengna
E subito descendere z stagnare
Si che non par che debia mai secchare

Lanto gia lacqua sopra icampi babonda
Che parena chel mondo un altra volta
Se debi asconder tutto sotto londa
Si chogni vita sia del mondo tolta
Larme de Lesar grane non assonda
Ada nota quasi en la en qua rinolta
E tanto li mancho la victuaglia
Che suor pressal morir senza bataglia

Aba questa pestilentia non durone

Lhe li dei con Lesar sacordaro

Colse se vn vento di verso Aquilone

Lhe laer tutto charco sece chiaro

E la terra a veder si comincione

Mon tutta ma ipoggi araro araro

Aba pur el fiume anchora e si seroce

Che non sa segno a vado ne a soce

Petrcio tutto quisto risguardando
E vede Lesar come era saluato
Della sua gente pocho considando
Se penso di sugir in altro lato
E mossel campo cio considerando
ABa quel pensiere venne alui sallato
E he Lesar che li baueua li occhi adosso
Lon la sua gente subito so mosso

E passo lacqua senza ponte o naue

Laqual fugendo seriese temuto

Dentrarui; to o cacciando par suaue

E fo sul campo quale bauía tenuto

Anfranio che fugia di cura graue

Como qui gionse non stette muto

Ada disse ai suoi seguite arditamente

E retenete tutta nostra gente

Fateli vogliar per la loz distesa

Fateli vergognar mozir sugendo

E quella gente ad obedir atesa

Senzozdine cacciando z perseguendo

Golen soznir la comandata impzesa

I Mompeani aloz quisto vedendo

Retenner se aloz tutti z a camparse

Apzesso aloz Lesarian posarse

Tanto sonno apresate le doi gente
L'he quasi pocho o nulla li departe
Se non vn grande imgombro veramente
L'he vera per natura z non per arte
L'e de la z de qua stauano attente
Suardando ognuno a lenimiche parte
L'e tanto van mirando z reuedendo
L'he se vengon da longne conoscendo

Qual conosce lsigluolo z chi lsratello
Lhi suo nepote z altro suo cognato
Qual suo vicino z hom de suo castello
E chi ha el suo compagno arsigurato
Hon e niun crudele ne tanto sello
Lhe non sia nel suo cuoz tucto cambiato
Lusi dalunge se van remirando
Lhi nandol capo z vanse salutando

La carita puoi crebbe per vedere
Furse piu apzesto z pzeser piu licentia
E li Lesariani de buon volere
Passaro a quelli z san bona acoglientia
Pouoi li conuenne altro camin tenere
Lon riceuer de mozte violentia
Lomo vderite questa pace chiara
Retozno tosto piu che sele amara

Stauanse inseme z le cose passate
Can ricordando como che dusanza
Lomera diuenuto molte siate
E lun chiedeua al altro perdonanza
De losese chancor non eran state
Aba per chessar podeno a dubitanza
E selle erano stato ognun dicia
Lotal missacto colpa non bauía

Lufi schuzando ognun facena facesta

E abracciando mustran gran letitia

Aba quella pace so troppo molesta

E la legreza torno in gran tristitia

Per che Petreio con siera tempesta

Tedendo la pacifica primitia

Lbe cominciana da quella discordía

Lba tuctol mondo podea far concordía

Turbato nella faccia z nella mente Fe comandar a molti despictati Charme prendesser z puoi prestamente Curisser per lo campo furiati E doue fosse de Lesaro gente Senza pieta fosser morti z tagliati Et incio farli molto piu arditi Sappiate disse che noi semo traditi

Abosserse quei eni la discordia piace Per dare acio effecto volontieri Lome al armento va lupo rapace Curser ai desarmati canalieri Les sedenan con lor amici in pace Dolendo per che gia suoron gnerieri E cominzaro veidar e ferire Si che non podde quasi alcun sugi re

Lusi se turba quella nocte in tucto
Lbe da principio parue tanto lieta
E qualunqua era piu de saugue bructo
Credeua bauer delli vecisi gran pieta
E si prendeua el suo fradel di bocto
Taghandol tucto che piu dir se vieta
Portanalo danante al suo magiore
Credendo incio seguir sama e bonore

De Lesare diro se dio me vaglia
Idenduto bauendo tal caualaria
Aden se turbo che duna sola paglia
Ada delli suoi mortal dolor bauia?
E la fortuna chelleno in Thesaglia
Qui comincio a spianarli la via
Quiui per certo li dicdi el bastone
Onde combatte puoi com piu ragione

Pouoi che Petreio refrede el furoze E rimase luccidare  $\tau$  el ferire Bia la paura li retozna al cuoze E verso Lerda penso de sugire Be partirse penso senza remoze ADa Lesar sio quella sugga impedire Per che lui con sua gente liso albeccho Quello a loz pzese vn poggio arido  $\tau$  secco

E presto como nel poggio suor chiusi Cesar comanda che sieno assossima vsi Be sossi piu che non eran prima vsi Atorniati de sorti stecchati Si che desete qui moian consusi Bacqua de siumi z de sonte prinati Aba quei che sacorgen di tal mercato Cursero alarme quasi ogniun turbato

Ponendo giu pensier paura z ira
Qual molte siate sa non temer mozte
Lesar che sopza quei suoi occhi gira
Pensa di vencer loz per altra sozte
Lhe per bataglia: z nelli suoi remira
Dicendo aloz mirate cosa sozte
Lhe questa gente a noi vien per mozire
Poer cio nisun di voi voglia serire

Lasciate rastredar la chalda voglia
Che mustran de voler ver noi bataglia
E tanto star che de mozir li doglia
Pouoi gliauerimo con poca trauaglia
Tremar li vederite piu che soglia
Mon li desendera schudo ne maglia
Ada mo ce seria cara la victozia
De qual senzarme pzenderim la glozia

Lusi parlato la licentia tolse
Bel'arme; ala sua gente chera presta
Bella bataglia; el Pompean sidolse
Per che non combacteua a sua richiesta
El sangue che curia caldo sa folse
E par chognun paura se riuesta
La sete e grande z sacqua ciaschun brama
Si che col core ognun la morte chiama

Puoi fecer sosse intorno per succurso L'redendo che lagui lacqua surgesse Mon se seria si sieramente curso Per trouar oro in luocho oue nascesse Lusi la sete piu si dio dimorso Per satiga par ea che si vecidesse Aba nulla so pero nasce el dolore Le non trouguano acqua ne siquore

Onde giaccion per terra reversati
Sugendo la rogiada che cadea
Esceche haven le lengue z iloz palati
A pena laer al pulmon scendea
Quali eran mozti z quali amalati
E chi campava a tal modo vivea
Beneno el sangue di loz animali
Per conservar la vita a tanti mali

E per questo mozen piu crudelmente Chentozno in tozno loz baueno el siume Polito z chiaro z londe lente lente Currer sentieno z accendeno acume Be bere; onde mozia ciaschun dolente Sullaspza terra quale era loz piume Pero loz conductoz così domarse E consigliaro a Cesar de donarse

Anfranio cofigliato venne aloza

Ba molti de sua gente sequitato

Lui bon volere z nobilita rencoza

Lon tucti gli altri z ello desarmato

E lascio lcampo che iteneno anchoza

Ben che ciaschun parea desanimato

E perdonanza dimando siguro

In babito di ducha z non di suro

Dicendo Cesar suno altro nímico
Abanesse vento z tolto mio bonoze
Comio so qui con ciascbun mio amico
Abe sería mozto z non mera terroze
Pon comparara tutto lmondo vn sicho
Se me facesse vn altro dishonoze
Aba pregar te non reputo vergogna
E non ne credo mai baner rampogna

E la ragion che te de far benigno
A me z si aglialtri perdonare
Ben cha niun gia mai fosti pzinigno
Ba puoi che darme el nostro cominciare
Far contra te non so pensier maligno
Be voler contra tua volunta fare
Pezima al pzincipio della ciuil guerra
Moi cranam preposti a questa terra

Pero ce conuenia do servar sede
A quella parte puoi che so partita
Como tu sai che lialta richiede
E sostener per lei mozte z serita
Dz perdonare a noi habbi mercede
E che da te riconoscian la vita
Dz te donamo la Spagnuola gente
Le pozte apzendo; z tucto loccidente

Pouoi ta sigur quanto tu bai lasciato

Del mondo arietro per qualuncha modo

Senza hauer sangue sparto o sminuato

Lom poca bziga scioglie questo nodo

Te quanto aquisti z pocho hai travigliato

Pero pzegam per accrescer tuo lodo

Che ce lasti posar senza travaglia

Tedi che non sem buoni a far bataglia

E cusi dicto Lesare sereno
Pel volto piu a perdonar ligiero
Dogni benignita a largo Isreno
E volontiere amise tal prigiero
Inlor remise ogni labor terreno
E la ingiuria con effecto intero
E presel per la mano z felli festa
Facendo sua victoria piu bonesta

Lesar da puoi signozegio el paese
Lontrariato per li Dompeani
Di quali niuno piu chabere intese
Lurrendo al siume che pareno insani
Lesar trauacchie z pauiglioni arpzese
Loznando verso ipaesi Romani
Mel altro canto diro la ventura
Che Lesare pzono z lasciagura.

## Zibro.

Eus creator de Ibumana gente Salute r vita veritas r via D tuo figluolo eterno oipotente Discese della vergine Abaria

Aspergete de gratia la mia mente Lanto chio narri la materia mia Informa ciaschun che ben mascolta Sia dal suo cuor la ignorantia tolta

Auenga che quantuncha hauete inteso Di Lesare legendo o ver cantando Di sua victozia fin qui sia compreso Pur qui sortuna alquanto ando mutando El volto qual versui teneua aceso Lon lastra parte casua recambiando Pero ha piu sciocheza z senno meno Chi crede reger sortuna con freno

Per che vedete che la ruota e tonda

Quale ella volge senza bauer riposo

E tal subleua che tosto lassondo

E non e alcun che sia tanto animoso

Che quando ella el sumerge z prosonda

E fallo dogni ben sempre bramoso

Pero se guardi ogniun della sua lima

La qual comenza aroder dalla cima

Mon confeglio pero che de speranza Se pzini alcun per chella el tenga sotto Pero che le de si siera possanza Chella suol relevare ad un sol motto Colni elquale ella diviene amanza Mon sera si bzugiato ne si cotto E cusi per mustrar la sua gran possa El Cesar volse dare alcuna scossa

#### Quarto

Leptremo lito del mare Adriano'
Che gionto con la terra de Bamaltía
Antonio col nauílio Lesariano
Leneua: a quanto po quiui se spatía
Culterio hauendo facto capitano
In vn castel che de quel mar se satia
Apresso di Salona bedificato
Ada chiuso da inimici a assediato

Forte era per bataglia z per assalto
Si che per cio Aulterio non doctaua
Aba della victuaglia bauia dissalto
Lhe pane o carne o vin non si trouaua
Assalta i o poco da basso ne alto
Aba dherbe crude ogniun se gouernaua
Per questo Antonio mando di sua gente
A trarsi del castel secretamente

Questa gente dalonge ad vno scoglio
Stette z sio cenni como posto baueno
Quei dentro resguardando como soglio
Teder icenni quali biene incendeno
Ben che de questo a far molto se doglio
Fugir dinocte consiglio prendeno
E consigliati per poterlo fare
Tre de lor naue siero aparechiare

Esi larmar dentozno con tal arte
De grosse traue che non se parena
Che sosse naue da niuna parte
Per che niuna intenna o vela hauena
E non insieme ma tutte eran sparte
Per se ciaschuna del pozto mouena
Bactendo lacqua con si nuoui ingegni
Che meraueglie pareno z non legni

Era gia loza de vespzo passata

Quando montar su in quelle nuoue naue

E ben parena cosa inusitata

Acdendo nauigar perse le traue

Ogniun di longo le remira z guata

De meraniglia fanse gliochi graue

De linimici chandar leivedeno

E come essar podesse non sapeno

Loste di Pompeiani era si grande Lome io bo dicto per terra z per mare Signozegiando intozno poggi z lande Lba pena gia se poderia contare E ben fozniti darme z de vinande E dogni cosa che po bisognare E per signoze baneno un capitano Octanio de Sicilia Pompeiano

Lostui se gia per mar gran latronitio
Due podea veidendo z robando
Pompeio che lo prese in cotal vitio
Lui con sua gente veidendo z robando
Seruo el sece dal primero initio
Adentre ello stecte in Roma triumphando
Ada per chen lui sentia gran sutiglieza
Del suo nauigio qui li dio grandeza

Lostni vedendo icesarian sugire
Si sutilmente come io ve diniso
Al arte anticha volse recurire
E retozno cozsale come io va viso
Lathene ingegni aloza sio venire
Per che vulterio so tenuto z pziso
E silo mecter socto lacqua in basso
Onde vulterio credea sare el passo

#### Quarto

Duesti ferri eran si artificiati
Lbe sotto lacqua prendeno omne legno
Mon apparea como foster tirati
Pero che sopra lacqua non san segno
E puoi che Lesariani suoro inviati
Lassare passare luno z lattro legno
Aba puoi el terzo magior so attacchato
Done Auterio z isuoi era montato

Sentendose quel preso in continente Abando di sotto a voler sar tagliare Quel serro chel tenea si sortemente Aba come el volse non se podeo sare Trimaner li conuenne certamente Tra quella gente chel volea pigliare Aba non poter pero che quello atese Ther sua salute alarme z sio diffese

De se cominza qui vna bataglia

L'rudele z aspea se fosse durata

Octavio comanda cognuno assaglia

Tulterio in quella nave incatenata

Ben diece milia fan questa travaglia

Aba Tulterio sa concia ala dirata

In foema che non so prese ne vento

Chera con suoi compagni sette cento

Lusi quanto virtu sorpresa vale

Abostro alor quella poca compagna

Fugisse el giorno e la nocte li assale

Pero connen chel combacter rimagna

La naue Lesarana el caporale

Tirata so si como veello aragna

Eld vno scoglio chel mar gira intorno

E quiui so tenuta sine al giorno

Pouoi che la oucte diede falsa pace

A quella gente timida z stozdita

Culterio in bon voler si come face

Acesa in suoco com parola ardita

Lalma deriza che negli altri giace

E a valoze ognun rencoza enuita

Comel sioze a batuto gli va el sole

Fra di loz comincio queste parole

Fratei non piu che questa poca nocte
Liberi sete: a pero consegliate
In questo pocho tempo ale gran docte
Che tutti a pocho a pocho sperauate
Cita per certo: non si pon dir rocte
Sel banno achieder mozte potestate
E magnanimita non e minoze
Chauita torre le concedute boze

Jo dico quando lbom non e costrecto

A prender morte per mano strainera

Fugir non puoi dogne parte se strecto

E omne mano intorno bai tua guerera

Pero vi prego che come io bo decto

La morte non ve pasa aspra ne siera

Abala necessita voler facciate

E che paura da voi discacciate

Esi ve dico che noi non mozimo

Lomo in bataglia si suol cecamente

Longa testimonianza prenderemo

Balmare a dala terra veramente

Bran meraniglia inimici faremo

Quando combacterim si franchamente

Si grande eremplo de sede serimo

Chen sempiterno ognialtro passarimo

## Quarto

E per che ce vecidiam col nostro ferro
Per Lesar nostro sire e poca cosa
Ada mo non podem piu se io non erro
Lhe la foztuna ce inuidiosa
E questo e quel doloz ondio afferro
E la mia mozte non e gloziosa
Lhe li nostri figluoli z nostri patri
Mon son qui coifratelli z con le matri

Facciam sapere a li nostri anersari

Che le gente chan Lesare per duce

Pon posson esser vente z non han pari

Chi recercasse quantol sol reluce

Poro sien ileti chai presenti asari

Quista naue piu gente non conduce

Tedendo che la morte ce alegresa

Por Lesar soferir ogni aspresa

Moman con voi voramo tener pacti
In promittendo de donarce vita
Credendo legiermente bauerce tracti
Per paura de morte a tale inuita
O giouen forti spregiati tali acti
Il cio che nostra morte sia gradita
E prego dio che voglia perdonare
Si che morte non pasa desperare

Signor per gran virtu saquista merto
Thero Lesar vdita nostra morte
E nostra se confermeza per certo
Thaialí danno z dolgasene forte
Compagni so me so tutto a morte offerto
E millanni mi par veder suoi porte
E chi conosce quanto e ben morire
Thulla de vita mai vorebbe vdire

Cosi parlato li animi rimosse

E iloz concepti a qui giouen gentili

Che prima gran paura li percosse

E selli arditi done egli eran vili

Creschon li desiderij z le loz posse

E quanto se mostrauan prima humili

Pregando che la nocte non passasse

Si pregano ora chel di se leuasse

Lempo era quasi nel mezo del mese
De Siungno quando lsol piu dritto mira
Omne sua manza; r vagbeggia palese
E con auroza aloz poco sagira
La luna alboze suoi breue r sospese
Quantunqua Egypto r lindia senadira
Pero como quei giouen desideraro
Telocemente el carro sbuoi tiraro

El di che nacque li mustro leschiere Di loz nimici sula riua armate Budando aloz non habbiate pensiere Perdonar ve volemo a queste siate Quei minacciando con le saccie siere Respondeno o sciocchi que pensate Lhe de mozire hauen piu desidero Assacio de voi de viuer adir vero

Alor li Pompeani leuaro vn grido
Si grande che se Sioue su del cielo
Tonato hauesse di sopra a quel lido
Adito non seria cio non ve celo
Credeno ipompeiani con quello strido
Adettere in quella gente mortal gielo
Ada nulla so cha lora assai piu francha
Se mustro meglio ardita z meno stancha

## Quarto

Poscia col grido tosto seguitaro
Bectando pietre lance dardi z strali
E gli altri ala desesa cominciaro
Aba li loz colpi non eran equali
L'he sten sul lengno z non hauen riparo
De gli altri non bisogna chun si cali
Aba stan sul lito z anchoz son dissesi
Da chozaze da schudi z da paues

Losi disugualmente se mantene
Questa battaglia; tsi come Lucano
Dice chai Lesariani parue bene
Lossi nimici non pozger più mano
De loz victozia per tolgliarli spene
E per chelloz consiglio non sia vano
Drizan ver lozo le spade fozbite
Lonuertendo a domestiche ferite

Aulterio prende gli altri a confortare

A tener fermo el lor proponimento

Quale e signor che se creda bastare

Asparger el mio sangue or vengna atento

Ala mia carne ferire z tagliare

Ano ne chiama z ei ne vengon cento

E sieron pronti de rietro z denanti

Ello irengratia z loda tutti quanti

E del fier loz quanto fozza libasta

Lost ferendo lun e laltro occide

El patre el figlio z ello lui sadasta

Puoi lo ferito non par che se side

Pero col ferro piu z piu natasta

Fin che lalma dal cozpo se divide

E cusi caggion sanguenati z tozti

Lali anchoz niun z maioz parte mozti

Losi confusamente succidieno
Lomo moztali inimici z odiosi
I Pompeiani che quisto vedeno
Stauan stupidi z meranigliosi
Lanto cha pena vedendol credeno
Aguardanansi quasi vergognosi
Qui moion patri siglioli z fradelli
Lon le ferite di pzopzij coltelli

Lusi quel seme che Landino sparse

E che Jason consurse a propria taglia

Per che Abedea vede spauentarse

Se el Lucan che retra non abaglia

De suor de questi non vede leuarse

Si crudelmente a niuna bataglia

E non se sa che mai vn altra naue

Seruasse sede signor tanto graue

Puoi che mozendo tutti fuoz finiti
Linimici che stanno sul riuagio
Tedendo mozti quei campioni arditi
Si francamente z lieti nel visagio
Elli chan vinto vennero stozditi
Per le gran merauiglie chio dicto baggio
Pzeser coloz do fo tanto valoze
E si li sepelier con grande bonoze

Signor vedete que vertu adopra

Li conduce el nimicho ad honorare

La morterprima cui vita vitopra

Mon se po morte di virtu celare

A tutte cose volando di sopra

Fa piacer morte z vita dispregare

Jo dico che virtu non ama vita

Sella non e di gran honor sornita

#### Quarto

De questa pocha gente qui perduta

Cesar per loz bonta molto sendolle

Aba troppo sentira magioz feruta

Cosi foztuna in la in qua se volle

Qual preme z qual sulleua amuta amuta

Iboza dal vno z dal altro si tolle

Pero seguendo qui pressa si pone

La morte del tribuno Curione

Lurio chome che Lucano infegna
Era IRoman fauissimo e gentile
Tribun del populo ben che cosa degna
Imaiestrato de ragion ciuile
Dra seguia la Leiarea insegna
E a cio far nol mosse ragion vile
Per che Pompeio lhauea cacciato
Bauendo alquanto per Lesar parlato

Lostui giua per mar perseguitando
Le gente Pompeane a suo podere
Elensegne de Lesar exaltando
Quantel potea che si parea deuere
Loss de suoco in suoco nausgando
Per sine in Libia se sece vedere!
Apresso di Lartagin prese terra!
Quale era guasta per lanticha guerra

E a campole su in vn lieto sume

Qual Bradagha dicen quei del paese

El qual gia per Antheo prese costume

Pero chel qui molta gente ciosses

In sine ale marine z bianche spume

Esto nomato z chiamato palese

Ada hercule che so piu de lui sorte

Tolsel nome ala terra z a lui dio morte

Questo Antheo si come baggio vdito
E igran poeti anchoz ne san memozia
La terra el guadagno senza marito
E delli de sozteza tanta glozia
Che de tutti igiganti so lpin ardito
Et bebbe vna virtu molto notozia
Che quante volte la terra tocchana
Taloz e sozza li multiplicana

Lostni di tanta forteza superbo
Omne gente cha presso li armasse
Ciccidina: a pero sesparsel verbo
E tanto mal conuenne se purgasse
Si Bercole che so fero a acerbo
Lon lui conuenne sua forza prouasse
Jer cio presel camino a venne a lui
E qui bataglia secer ambedui

Mercule gionto la bataglia chiese E quel losserse z cosi idoi campioni Bectar le veste delle pelle prese Chaueno in dosso z cio suor de leoni Mercule como vsaua in suo paese An sese dolio sin guiso aitaloni Antheo nudo se volse per terra Per che li cresca sorza a tanta guerra

Moscia facto cosi sapresimaro
Suardo lun lastro con turbato volto
Elor vantaggio r lor prese aussaro
E a cio fare stetter cusi molto
Ada testa a testa r pie a pie pogiaro
Bionser con mano r stette ognun risolto
Pero chei se cozauan si apare
L'be lon non sece alastro rietro sare

#### Quarto

Lusi se tenner forte a quella piglia
Lbe lun ne lastro non bebbi vantaggio
E molto forte ogniun se meraniglia
Dauer tronato vn altro suo paraggio
Aba pur Antheo sudana z dali ciglia
Ladenali el sudor in sul rinaggio
E stancho non si pote piu tenere
Lbe li connenne ala terra cadere

E giacendo in terra cosi caldo
Forza li crebbe piu che la primera
Pero leuose vigoroso o baldo
Forte di membri o lieto nellacera
E gionse ad Percol che la specta saldo
Ancor dericto sum quella rivera
E puoi chal quanto se sonno avisati
Fanse piu presso o son se repigliati

Mercol che prima non sera sforzato

Lontra dantheo con tutto suo podere

Quandol sentio piu forte relevato

Rendoppia forza ardire z volere

Antheo cheli sentiva corrocciato

Cha altro volta se lasso cadere

E relevosse puoi tanto possente

Lbercule ne temecte sieramente

Quando Ibercol sauidi che la terra

Lombatte per Antheo si manisesta

Bubito soztemente a quella guerra

E mai non li so un altra piu molesta

Aba Ibuon consiglio che gia mai non erra

Lonsiglio prese z opera ce presta

Represe Antheo z tenne lo sul pecto

Lon tutta sozza di suoi braccia stretto

Espesso spesso li facea sentire

Que strecta con li braccia li puo dare

Antheo che se vede per cio morire

Se ssora quanto po terra tocchare

Idercul che questo non vuol sofferire

Strengel piu sempre e in alto lfa leuare

E tantol tien cosi senza ferita

Farli con ferro; che perdeo la vita

Per tal victozia el nome fo mutato
L'ha quella terra duro longamente
El regno dhercul fo poscia chiamato
Ensine a Scipione da ogni gente'
Quel che so African cognominato
Per cui Africa T Libia suron vente
Pero in quei luochi qual sopranenisse
Sempre parea victoria conseguisse'

Pero ariuato qui Lurione
Lon quella gente chello conducea
Desperar ben li diede gran cagione
Per che nel tempo passato parea
Che reducisse a sua subjectione
Dgni strainero; che qui combactea
E quel paese aloz signozegiana
Che pzincipo che Caro si chiamana

Tutta Africa cha Roma respondia

Data era a Garo che la corregesse

E costui per Pompeio la teniua

Lon quelle gente che gli eran comesse

Bauca ditalia molta baronia

Ada piu el facen sorte le promesse

De Siuba re vicin tanto possente

Che tenea mezo di z oriente

### Quarto

Mon tutto dico ma la magioz parte

Li subiaccua o subdita o compagna

Lome divisan le verace carte

E gran paesa tenea ver la spagna

Fraude adoperare banea per arte

E quatol po acio non se sparagna

Che gli Africani per natura Ibanno

Coler sempze victozie con inganno

Questo TRe Siuba chio ho ricordato
Abanteneua la patte Pompeiana
E come Taro per sede era ligato
Ibaucado vdito nouella non vana
Si como Lurio gia era intrato
In Libia dala parte mariana
E scripto a Taro che render deuesse
La terra a Lesar se campar volesse

Per quisto Taro si saparichiaua
Toler combatter coi Lesariani
E ogni gente alor sollicitaua
Quelle cheran amiche ai Pompeiani
Si grande gente a lor se rabunaua
L'he coprinan montagni coste a piani
E vengan canalcando verso lhoste
Do Lurione a suoi gente eran poste

Apresso Siuba con gente infinita

Dun giorno tardo seguitaua Aaro

E quando tal nouella so vdita

A Curione alquanto turbo Ichiaro

E si li sece magiore stordita

Per che lo ssorzo suo e poco z raro

E dubiaua de lor per vn al tracto

Temendo ssuoi non li tenesser pacto

Queste gente che sonno col tribuno
Si suozon Pompeane dal initio
E poca sede dimisero ciaschuno
Estendo a Radicosan con Bomitio
E pero Lurio a questo pensier vno
Sospecto banendo del viato vitio
Aba tucta volta dimostrando ardire
Rabuno sisuo a comincio a dire

Signozi oz eccho la gente nimicha
Apzesso si che veder la podete
L'he le montagne non da lunge implica
E sonno assai si come voi vedete
Ardire e quel che da paura strica
E recopzel disecto ben sapete
Pero lasciandol pogio discendiano
Arditamente tutti quanti el piano

Lusi parlato giuso el pian discese

Lon la sua gente ad ordinate schiere

Spianandol campo z guastando disfese

Bridan bataglia z leuan lor bandiere

Taro dalaltra parte che lintese

Tedendo quelle gente cosi siere

Leuo suoi insegne z discese alor giuso

Lon la sua gente el baron valoroso

Eurio che cusi el vedea venire

Fa sonar listrumenti z gridar sorte

Segnori or me segniti a ben ferire

Lauerse gente che son quasi morte

Aquel rumor z a quello stornire

Aduouon le schiere ordinate z acorte

E feriero inimici con potentia

E quei sugiero z non sier resistentis

## Quarto

Coi brandi se non erra el mio parlare

E ben parea ciaschedun dragone

Che lattro se volesse denorare

Aba quandol vide sua gente voltone

El campo li conuenne abandonare

Sel non volea del tutto morire

Colse el destrieri z comenzo a sugire

Curio t sua gente suan per seguitando

Canli serendo de lance t de spade

Qual giongono vecidendo t sebaualando

Qual morto t qual serito a terra cade

Aba quei de Taro van recouerando

Estanto passan vie valle t strade

Che rentrar nel lor campo sorte t spesso

Si chen pochora ognuno e dentro messo

Monella vole che tosto se spande

Lomo Taro era de campo cacciato

Sinba nebe letitia tropo grande

Tedendo che a lui era sernato

Lhonoz della victozia: le suoi bande

Proceder sece z so molto celato

Losi facendo come era sua arte

Agnaiti colloco da tutte parte

La gente sua chera si gran copia
Stette reposta dentro ad vna valle
Che de grandeza non bauea inopia
Puoi comando chuna gente sicalle
Cerso de Curion che gia sa propia
Chantunqua quiui si discende r salle
E comenzin bataglia r cominciata
Faccian a retro sugendo tornata

# Libro .

De questa gente so conducitore

An de Mumidia chiamato Sabura

E Lurion mestrando assai valore

Laualcha verso lui per sua suentura

Libe lo trabena a morire adolore

Mon valse ai suoi voler li far paura

Pregandol chel temesse igrandi assanni

E de Mumidia fraudolenti inganni

Alba nulla valle che cusi foztuna

Enidana a lui tolendo providenza

Esto mouer le gente tutta ad vna

Lontra inemici z quei con fraudolenza

Tornaro a rietro lasciando ciaschuna

Alteza oue faceuan residenza

Lusi lasciandol poggio savallaro

Lurio z isnoi li perseguitaro

ELBERCH ELBERT

E puoi che fuozon stessi sun quei prati
Due da prima Giuba se nascose

Ba omne parte vsciero si aguati
E le schiere dentorno numerose

A piede ra cauallo tucti armati

Lon lance r con saiette venenose

A cerchian Lurione in quello vscire

Ba presso si che non se puo partire

Mon po combacter silteneuan corto

Estrecto anchor como parla Lucano

Prima e serito ognun che si sia corto

Lante pionen saiecte ad ogni mano

Remane el canalier sul canal morto

Che per la strecta non po gire piano

E cusi muor quella gente sor presa

Senza mustrar virtu ne sar dissesa

### Quarto

Abuoron caualli muoron caualieri
En quella schiera si angosciosamente
Che pocho inante pareuan si sieri
Or son si tosto lor potentie spinte
Curion vedendo isuos guereri
Aborir cadendo era tanto dolente
Cha pena tiene lanima z la vita

E puoi chel vide al fine gia venuti
Li suoi compagni nellor sangue innolti
Tede idestrier per lo campo caduti
Tede inimici in la z in qua disciolti
Ferendo isuoi doue sosser veduti
E vecidendo chi pochi z chi molti
Mon posson voler viuer ne sugire
Curio con lor se dispuse morre

La spada alora prese ad ambo mano

E co inimici forte si contende

Qualuncha li sapressa sun quel piano

Presto per le suoi mani la morte prendo

Cusi ferio alor on capitano

Cugino de Siuba che molto lossende

El qual per nome era chiamato sessinelle

E taglioli la testa dalle spalle

Mer lo gran colpo tanto simesurato

La spada presso alelzo se spezone

Elora scanalieri da ogni lato

Li curser sopra como el libro pone

Chiel sier de spada z de baston ferato

E chi con dardi lancia a quel barone

E tanto lo ferser con lor podere

Chen terra morto le secer cadere

Losi in quel campo mozio quel tribuno
Tile z dispecto insanguinando ipiani
De Libia:a cui magioz non su niuno
Dz de sua carne pasce vcelli z cani
Do son li bonozi oue gia mai nisuno
Plon so cosi;ali ossini Romani
Anzi vendeua z podeua donare
Quel che conniene ad altrui comparare

Dice Lucano che se Curione
In iRoma non bauesse presa parte
Chiui non era el piu francho barone
El piu possente in le virtu di Marte
Ida quanto danno a iRoma de lui sone
Quandello se partio dala bona arte
Desiderando sempre libertade
Touoi Cesar sequito z suoi masnade

Parla Lucano a Lurio or que te gioua
Bauer discordia messa tral Senato
E tral minuto popol con tua proua
E tra Pompeio r Cesare pregiato
Ba puoi che tu te mori in cotal coua
Prima che sia lun collaltro a sembrato
Queste vendecta che sa dio palese
Anchor Lelio morra in questo paese

Duale adarimin Lesar consortana
Le procedesse sier contra di Iroma
E pin a lui che a niun altro grana
Basilio anchora perdera sua coma
Sua vita Antonio anchor sinira prana
E Lesar ancho ne porto la soma
Che puoi chel so in stato possente
fo morto dali suoi miseramente

Ben seria stata Roma auenturosa
Se dio Ibauesse salua in sua francheza
Quando moziero con mozte angosciosa
Tutti icomenciatozi de sua tristeza
Asa la foztuna che inusdiosa
Quando la vede in cosi grand alteza
Siu la gicto dal somo della rota
E dicio Curio ne so cagion nota

De giace morto senza sepultura

uniui nel campo con gente servile

Mon so chi piu de lui bauesse cura

Che de cavalli o de bestie piu vile

Cosar dicio sentio grave puntura

Mel altro canto seguiro lbostile

Bella storia ligiadra z bella tanto

Christo ce guardi da pena z da pianto

Rincipio al mondo z vnica
fubitanza

© trinitate in vna equal
persona

A sombra sacra della tua
fembianza

Beato quello spirto che sedona

Descuandose de tua vera speranza

Abiser quel corpo human che tabandona

Recurgo ala tua luce coi miei sensi

Che seguir possa spressi aspri z immensi

Signozi io disti nel altro cantare

La mozte de Aulterio Lesarano

E de sua gente ancoza el terminare

Lomo tutti mozier per le loz mauo

Pzesi de Lurio puoi aseguitare

Lomel se mozto in Libia nel gran piano

mai derizar voglio el cantar meo

E seguiro de Lesare z Pompeo

Losi equalmente riceuuto z facto
Lun duca a laltro con ferite zidanno
Li reservo foztuna con suo pacto
Sulla terra de Brecia con affanno
Era gia lautunno per disfacto
A pzesandose el mese del novo anno
El di venia che se soleno elegere
In Roma icosoli chel modo hano a regere

Abero doi consoli quali eran fugiti Be Roma com Pompeio sier chiamare Li gran Romani chen la z in qua spartiti Per Brecia stanno; z sierli rabunare A lapera; z quei molto sbagutiti Tenner per li loz facti consigliare: In quisto luocho vile z dispregiato Se rabuno gran parte del Senato

E rabunatistanan quetiz mesti Signa dantozita niun mustrando Aloza vn gran iRoman chera tra questi Leuose impe fra loz pzimo parlando E senza losengar piu loz molesti E comincio cosi continuando O sangue Italiano ouel podere Oue e icostumi che deuete bauere

Buardate voi el luocho oue noi semo
Per chello sia da Roma dilungato
Le nostre saccie si ben le vedemo
Qui son patrici qui e Igran senato
Che tene tuctol mondo z noi el sapemo
Bomanda como vuoi da ogni lato
Se campodoglio o Roma sosse structa
La signozia del mondo e nostra tucta

Lesar tien le case triste z note
Lounche non e con noi sia s'bandito
Pouoi vedem che soztuna quanto pote
Lominciato ha per noi leuare el dito
A nostro pzo volgendo le suoi rote
Idauendo Lesar percosso z serito
Culterio con sua gente e assogato
Lurion mozto z Lear anullato

Detolete lensegne o conductozi
El curso de soztuna seguitate
Lusi soztuna a combacter vencozi
Lomo cagion quando voi sugiate
Foznito e ltempo delli annali bonozi
Onde sinisce alcun potestate
mai consiglio che Mompeio palese
Sia duca a noi z a nostre paese

Losi parlato Lentol lietamente
Liaschedun consentio a quel chel disse
Preponendo Pompeio ad ogni gente
Quel lacepto como Lucano scrisse
Proi fece offerte z bonoratamente
Abolti gran doni a Phebo li tramisse
E iregni dio per che signor paresse
E comando che larme se prendesse

Alora larme presero non certi Qual de bataglia deuesse esser sine Appio sol volse saper piu aperti Sli auenimenti buoni z le ruine E per cio sar li suoi pensieri sperti Sia in Parnaso al Belsico consine Doue ello sece a Phebo sacrificio Per bauer de certeza benesicio

Questo Parnaso era vn alto monte In ella Bzetia done Abuse nuone Te babitanan pzesso ad vna sonte Eran chiamate sigliole de Bione Tha canerna cera in quelle sponte Thella qual Ibbebo sadozana: z done Qualunqua andana per resposta alcuna Thella canerna tosto intrana vna

Peritessa: la qual sempre quiui staua E quando era gionta ad vno altare Lo spirito dapollo in lei intraua Per modo tal che la feci suriare E suriando costei si parlaua Dando resposte de ciaschuno affare E in quel puncto era presso a morire Lanto era graue quello a sofferire

Dui venne per resposta quella Dido La qual fundo la cita di Lartagine E quel che sece de Thebe el gran nido Ancora venne qui a quella imagine Ada ciaschedun che ha el suo cor sido Mel euangelio z nella sacra pagine Lreda che questi si eran demonia Lomo sancto Augustino el testimonia

I quai per subtrar lanime in profondo El vero respondeno a certa posta Cosi in piu altri luochi per lo mondo Questi idoli donauano resposta Aba puoi che Jesu nostro sir giocondo El mondo venne per salute nosta Tutti quisti idoli perdecter virtu E mai resposta non poder dar piu

Sionto Appio al mastro sacerdote
El prego summamente che licaglia
Saper dapollo com prieghe deuote
Anal deuesse esser sin della bataglia
Tra Lesar Tompei che gia sescote
Auel sacerdote se Lhristo mi vaglia
Chiamo Feminoen si bon contemplo
Dicendo chella intrasse dentro al templo

La vergene se cense isuoi capelli Con una benda come sare usaua E dozo una gbirlanda sopza quelli Se mise poscia: a molto dubitaua Entrar nel tempio per li spirti felli Dapollo che puoi tanto lauessaua Aba per comandamento del suo sire Intraua dentro con pena a martire

Aba per tanto non gio fine al profondo Della cauerna chera tanto schura Oue era lidolo tanto furibondo Aba nel intrar se restio per paura E sio sembiante chapollo giocondo In lei sosse intrato con gran cura E comenzo fraidenti a mormorare. Como lo spirto volesse parlare

Applo sauide ben de tale inganno

E Apollo per cio se corrocciaua

Subito auante se sio con affanno

E fortemente colei sgridaua

Elbrando tresse suora minacciando

E quella vergine che quisto sguardaua

Subito ando nella profonda parte

Due vno altare era facto per arte

Era coperto dun cuoio di serpente

E di sopra se stena la figura

Dapollo chadorana quella gente

La vergine alora con panra

Also quel cuoio molto prestamente

E socta mise el capo con gran cura

Lo spirto intro in lei con furia molta

Pin sorte che mai sesse alcuna volta

Ellora comincio agectare stricta Stracciandose la benda z li capelli E ben pareua semina impazita Eliochi socosi bauea z molto selli Lo spirto alora con sozza insinita Li debateua il ventre e li budelli Ella sapeua alora tuctol sacto Ehe sequitara del ciuil baracto

Aba non potena niente parlare
Onde Appio comincio bauere scomo
Bal principio dal mondo a non fallare
Clide per sine alultimo giorno
La gran mesura si vide del mare
E della terra che li sta dintorno
E molte cose co scrisse Lucano
Clidi al concepto incredibil humano

E come io trouo in alchune scripture Costei del numer so dele Sibille Lequale seper lecose suture E nata so nelle Lumeie ville Tirgilio dilei parla cose dure Le quale non intende mo adille ADa pur predisse el di del giuditio El origine de Libristo senza vitio

Currendo questa vergine come e dicto Per la cauerna sicomo smarita Tremana aloza come io trono scripto El tempio el monte per li suoi strita E cusi stando con lo coze assiste Ella sine grido cusi smarita Mon temere Appio della ciuil bataglia Aba de saper più oltra non te caglia

Tu solo bauerai la sepultura
In Abacedonia in una contradella
Boue che sempre tua gentil sigura
Se posera in una parua cella
E dicto questo la boccha litura
Apollo z piu non parla quella
Bel tempio vsci con gliochi tutti rossi
Chapollo li bauea rocti tutti li ossi

Aduoi che lo spirto da lei so partito
Ella non si ricorda de niente
Appio che tutto quisto bania vdito
Adartisse de quello luoco amantenente
E fral suo cor si ba istabilito
De non aitar ne lun ne laltra gente
Essene al luocho done Apollo disse
E li mori como Lucano scrisse

In questo tempo bauendo superchiato
Cesar Dibernia Petreio TAfrano
El suo bello stendardo in su leuato
Per transpoztalo in altro luoco strano
Tremo aloz dal vno al altro lato
E dubito como dice Lucano
Piu sozte aloza deli suoi amici
Che in bataglia mai de suoi nimici

Essendo Lesar acampato vn giorno
Tencitor retornando come io dico
Tide comuouer sua gente dintorno
Adultrando ognun sembianza de nímico
E con remor li ruper el sogiorno
Mon curando de lui vn tristo sico
E comenzaro a dir cotal parole
Quale ira z audatia dicer sole

Dicendo Lesar serim noi costrecti In tuctol tempo in rabia z in suroze A tucte le bataglie semo electi E manchace ogni di nostro valoze Oz tienci cusi vili z si dispecti Che ce facci murir sempze a suroze De noi in Ballia e gran parte mozta E a Abarsilia molto male scozta

Que gioua adonqua bauer Septentrione Aquistato per fozza di bataglia Rodano el reno con tutto aquilone Sangue spargendo per tanta trauaglia Sempze auanzando tua condictione Abostrando che de mozte non cencaglia Boza el reposo che tu ce vuoi dare Farce coi nostri fratei pzeliare

Tolesti prender IRoma z si so sacto Cacciato ancora de IRoma el Senato Tolesti; z si so rocta lege z pacto Eubedito quanto bai comandato E noi poueri sen pur ad ogni acto IRon so per che sia tanto tranagliato E semo vecchi z non bauen potenza Te sar o mai piu darme experienza

Moi semo oza mai pzesi a nostra mozte Lassace star che noi moziam in pace Mon pzouerimo gia mai altra sozte Che sotto larme oue Ihom se dissace E questo e quel ancoz che cepar sozte E ancho a meraviglia ce dispiace Chel nostro vencere el nostro operare Foztuna sua a tutti sa chiamare

Moi volen che tu sapi che ventura

Te fara; puoi che non serem con techo

Credem che parlarai pin a derictura

Dicendo so uinsi per quei cheran mecho

E quella guerra che oza e si dura

Lasciando verra impace el suroz techo

Cusi dicendo cominciar con ira

Due e costui cha tanto mal ce gira

Qual duca baueria tanta gagliardia
Lba quel remoz non fosse s bigotito
Tedendo isuoi piu de frenesia
Lben contra lui ciaschedun negito
Aba Lesar piu di molta vigozia
Pon vosse gia celar suo viso ardito
Inzi a caual monto z pzesto venne
Sin chel non so tra isuoi non se sostenne

Equiui stette con siguro volto

E meritana ben desser temuto

E niente timendo sin che solto

Fo nella prescia z non stette muto

Anti parlo alteramente molto

Abostrando chera a grand ira venuto

Dicendo o canalier chen mía absentia

Lontra me surique or so impresentia

Echol pecto soperto  $\tau$  disguarnito

Qual per ferir mo ciaschun domandaua

Tenga a ferir lo mo ciaschun ardito

Che contra me  $\tau$  si sier si mustraua

Se nullo e per bataglia s bigotito

Fuga de qui che poco me ne graua

Aba lassi larme che de mia ragione

Posscia se parta con qual vuoi cagione

Pero che piu de voi non bo speranza

Eanto ve veggio vili o traditozi

Dza lasciate a me sol questa danza

Per che soztuna me serba li bonozi

Eanti verranno a seguir mia possanza

Quanti seriti darme lasciatozi

Dubio non bo di gente z so sul verde

De mia victozia;a Pompeo va chi perde

L'redete voi el mondo subiugato
Dauerlo baunto per vostra virtute
Qualuncha crede cio ne inganato
Che poco bauerien facte suoi ferute
Queste foztuna che me sta dalato
El e victorie che ciaschun ha baunte
Sonno sua oprata mio grand ardire
Lal vense meco a puoi el vide sugire

D gniun di voi conobi labieno
Sotto larme de Lefar este fozte
Thonoze t de victozia assai sereno
Poscia li piacque mutar duca t cozte
E venir Pompean revolto el freno
Fugendo in terra t mare a mala sozte
Losi li bonozi che voi bauete bauuti
Lucti li bauete per me riceunti

Mon vuol fortuna che voi stimate

Shauer victoria: t io per nostro merto

Pero cio vuol che quinci ven fugiate

E per chio sia tenuto colui certo

Che le potentie altrui aggio anullate

E ogni caualier faro experto

Che voi non sete meco a vencer degni

Me parte bauere bai gia conquisti regni

De me ba cura la guardía divina

Pero de qui fate tosto partita

E ipochí che tractar questa ruina

Toglio per certo chei perdan la vita

Con grande stenta moste z disciplina

Pero stendete icollí a tale inuita

E voi alquanti che qui nuoue sete

Trate le spade z si si recedete

Tucta la gente chora minacciana
Per quella fola voce tutta trema
Denuno interra alor fengenochiana
Stendendol collo ala pontura strema
Lio della morte; z ognun la tocchana
Lomo se lcollo gia la spada prema
E si como ogni spada se mutasse
Per se a ferir si Lesar comandasse

Duei temon de mozire 7 Lesar docta
Les non li manche genti si provata
Quei pregan tutti con parola rocta
Les Lesar li perdoni a questa siata
La patientia Lesar vinse alocta
E quietosse lanima turbata
E comando che senza dimorare
Deuesser a Branditia cavalcare

Esso sensarme a Roma ritornone

E de nuono so sacto dictatore

E non restando a Branditia pasone

E ancho non resti qui quel signore

Aba sio remoner daloro Stazone

Le naue z miarmar el gran timore

Dual elli banen de verno nauigare

Cusi lasciando terra preselmare

Aba quel camín che prese non potesi
Per tutte le suoi naue mantenere
Per la forza del vento anzi palesi
Li conuenne la nocte rimanere
Poscia quando el di venne suor represi
Li remi z tese vele per potere
Fornir la via la qual bauen presa
E cusi sier senza far longa tesa

Lesar aloza cosi acompagnato
Da poche naue z non da molta gente
Antonio era con laltre apparechiato
Al leuca per venir tostamente
Duando el verno sosse trapassato
Ada Lesar sozte per lo mar currente
A riuo in Romania z terra prese
Hel porto doue Pompeo prima scese

Li doi duci se vider piu da presso Che se vedesser mai sino a quel bora Che so Pompeo dala morte opresso Cioe in Egipto como diro ancora Aba la bataglia sece alor dacesso Quel loco done Pompeio dimora Per che stana in vn monte ai solato Ba doi gran siumi diseso r stagnato

Cesare baueua poca compagnia
Si come qua de rieto bagio contato
E pero ad Anthonio mise in via
Che venga tosto pero chel mercato
Qual ello ba desiato tucta via
De comparare: e oza apparechiato
Per che Pompeio non po sar per tuta
Senza ragion per bataglia veduta

Antonio auenga che molte fiate
Lotal parole hauesse riceunto
E de piu aspre per lettre mandate
Lesare li hauesse; non era venuto
Onde Lesar li hauea remproperate
Le suoi tardeze; non parendo muto
Dicendo Antonio el mi conuen dolere
De tua tardeza che staí a sedere

E dico te che Imondo e a mal partito

Per che Pompeio z tuttol Lonfolato

E piu restretto chencella romito

E tu sol tieni Italia in questo stato

E sai anchoza ben cha quisto inuito

Tu sosti pzima venir comandato

Et io so pzia nella nimicha terra

E tu te posi senza alcuna guerra

Tutte queste parole z piu maudoe
ADa poscia chel mandar piu con li vale
Temeritade grande aloza vsoe
ADer che doloze z grand ira lassale
Celatamente dai suo se mutoe
Denocte dimostrando dauer male
E senza compagnia vscio del boste
Inganando suoi guardie a tutte poste

E vecine fuor del campo a vna riua

Bun fiume ad vna fola capanella

Boue fecuro vn piscator dormina

El qual regena vna sua nanicella

E de quel arte sua vita nutrina

Lieto dala sua vita ponerella

Per proprio nome Amiclate era decto

Lui Lesare comosse luscio el tecto

Lbiamando anchor el pescator leuosii

E Lesar comincio cosi aparlare

Amico io intendo far si che tu possi

Estar non bisognoso a nauigare

Scioglie tua naue z sa che noi siam mossi

E se me puoi in Italia portare

Faro te riccho z mai hauerai pocho

Mon bisognoso star piu in questo locho

Eusi parlo z quello era coperto
De panni vili z de pouer vestire
Lesar al pouer prometteua merto
Pero chel meglio el podea sar che dire
Tedendose Amiclate tanto offerto
E comprendendo tanto proferire
Disse signor el mare e corrocciato
Per molte cose e nauigar vetato

Sera mostro la luna segni z sole E stelle z uenti z pesci con vcelli La tramontana che segnir se sole E laer mostro pur segni felli E per tal dimostranza non se vole Tentar el mar z suoi fructi rebelli Ada puoi che pur te piace quista andata La mia pictiola barcha e apparechiata

E tosto che la barcha so disciolta
E la sua vela gia lassata al vento
Tha ruina lhebe a se racolta
Discura doue ogni lume era spento
Tela zanthenna aloza li so tolta
E remi: zogni altro soznimento
Che naue sole reger z guidare
Eloz se volse Amiclas desperare

Aba Lesar cio guardando sil reprende Bicendo amico per che te sconsorti
Lascia ogni paura za me intende
Lhe voi che sappi che colui che porti
Per farte francho lui si te desende
Bogni periglio z da maligne sorti
Dr sace chio so Lesar sortunato
E pero sa che sij rasigurato

De cui fortuna male ha meritato
Quandella aspecta tanto chio la preght
E quando ello hebbe questo ragionato
Guarda z non sa doue sua naue pieght
Abouonse londe el mare e si montato
Che dogni parte sa de campar neght
E nuoue volte dio la naue intorno
In pocha dhora senza sar sogiorno

Credette aloza Cesar ben perfermo
Che gionta sosse lhoza di sua mozte
E non vedendo al suo reparo schermo
Leuo in alto gli occhi z disse sozte
O dio superno a cui derizo el sermo
Se voi bauete le miei boze schozte
A mozir qui negandome bataglia
Senza paura se non me necaglia

Ben macozgo pero chel negligieri
Rompar de Lesar la famosa testa
Quando mauete tracto dele schieri
In pocha naue a cosi gran tempesta
E dico chio veniua volontieri
Per far de me anchoz piu alta sesta
Ben chasai sia bauer vento aquilone
E de Pompei cacciato el gonsalone

Alda tu fortuna del mio desidero
fidata secretaria a sapetrice
Pregho che tenghi dentro al mare intero
El corpo miorpreso ascoglio o a radice
si che gia ma i non se ne saccia luero
Anzi ognun miri ciascuna pendice
sperando dogni parte el mio ritorno
Cesar credendo ognun che vien dintorno

A pena bauea cío dicto z eccho imonda
The piu che laltre grand e spauentosa
E prese el legno pure ad ogni sponda
E reporto la senza far riposa
Monde el era venuta tanto babonda
L be suor de lacqua ala terra la posa
Losi tosse sortuna insi poche ore
E rendi a tanti regni el suo signore

El fol se lena el di era gia chiaro
Si che Lesar torno palesemente
Di suoi cognuno stea col cor amaro.
Lor duca non vedendor pur dolente
El dolor cha sosser saputo el conuenente
El dolor cha sosser saputo el grand affanno
Lha tuctol mondo sacca mortal danno

E dolendo dicen que crudeltade Faccui Lesar de voler mozire Espregiar tanto idei in veritade Losa non e laudabil a seguire The tuo compagno mai temeritade Esocche tu deuessi consentire Ellmeno chi facesser compagnia Aborir volendo per qualunqua via

Poco dapuoi el mar fo quietato

Onde chantonio se mosse z qui gionse

Che per lo tempo tanto corrocciato

Mon sera mosso z cosi se congionse

Con Lesar; z chonchi era dalato

Tanto per mare e per terra alor ponse

Ora son lhoste in sim quelle doi soce

Ocdendo juisi z vdendo le voce

Pompeio quando Antonio fo arinato
Lon quel nauilio z con sua gente armata
Demandar via Loznelia bebbe pensato
Lbe se bataglia fosse infoztunata
Per lui; non vuol che veggia tal mercato
Losi la nocte quando reposata
La gente stasse: lui con lacrimare
La fece certa aloz del suo parlare

Dicendo suoi parole che Lucano Le scriue: zio non curo qui redire Aba ella che lamana z non inuano Ando con molte lagrime al partire Et in Les bo smonto col coz non sano Trabendo vita con doglia z sospire E piu non vide Pompeo se non solo Quando sugio de Thesaglia lo stuolo

Lesar vedendo sua gente venuta
Bemustra segni z demanda bataglia
Schierando icaualieri: z la minuta
Bente: como richede tal tranaglia
Pompeio con sua gente non se muta
Lhe la foztuna el reserva in Thesaglia
Aba procedendo verso della Pera
Caualcando revo sse la bandera

Mai chi vuole intender meraniglie Etuctol mondo schierato in vn campo Teder combacter senza piu vigiglie Ebe pur vdendol de stupoz manampo Atenda z drizi lozechie z le ciglie Ma se scacciando ciaschunaltro in ciampo E vedera che dal pzincipio deua Abai so nel mondo cosa tanto seua

## Serto

Cosi passo Pompeio quella nocte

Altima parte de sua vita leta

Quindi li suoz le dolce requie rocte

Tal di cha chui bisogna el posar veta

Chel sole chel mondo cerchia con suoi octe

Splendendo caccia la nocte quieta

Ipompeani gia seran leuati

Scurrendol campo como suriati

Dolenanse le gente comunali
A cui vagare el mondo era gran tedio
Li populi z li regi ozientali
Restati longamenti nella sedio
E li Roman se doglion di loz mali
Chaloz satiga non gli era remedio
E dolensose vennero a quel boza
A luoco one Pompeio sa dimoza

Equiui gionti vn Baron Romano
Chera per nome Tulio chiamato
A domandando filentio con mano
E per voler de gli altri hebe parlato
Como se scriue costui non inuano
Abolto cra grand in lozdine del Senato
E so quel cui ossicio Lathelina
Onde de mozte sentio disciplina

Tulio sua diciria incomenzando

Lomo colui chera buon dicitoze

Disse per merto de questi adomando

Lhe tu vogli esser tosto vincitoze

Lassa vsar foztuna suo comando

Che voler la tenere e tropo erroze

Te tuctol mondo qui ingenochiato

Ter vincer Lesar molto apparichiato

Pompeio one e fugitol valoze
12 teme tu ingrato deli dü
Relassa aloz del Senato Ibonoze
E isegni lozo mentre te son pü
Se non tu vederai gia a suroze
Abouar le schiere se tu non lenuü
De vencere: sozzato oz te vergogna
Cledi che ogni gente te rampogna

La gente piena di gran valozia
A pena gia se puoce sostenere
Tedeli andar per questa pzataria
E mai bataglia non credon vedere
Abolto el Senato desideraria
Da tua parola per certo sapere
Sei seguon te per far ti compagnia
D per mustrar la loz canalaria

Finite Tulio sui breue parole
Pompeio comenzo alacrimare
E la faccia ha piu trista che non sole
Losi piangendo comincio a parlare
Se a ciaschun di voi piace z vole
Lhio non me deggia piu per duca vsare
Promettoue ora mai per caualiere
De seguir como glialtri queste schiere

Ben conoscho io pero che questo e ingano Che li dei sanno per sauozegiare Cesare: t per grauare el nostro sanno Tolto gli hauemo gia la terra el mare A mangiar sempze herbe che toscho hanno Con sua gente e costretto a degiunare Esan parte de bataglía e oza venta Et e per voi sua gente molto spenta

## Serto

Puoi tutti insieme vscier sopra quel suoco Bel muro one men sorte se mustrana E con saiecte e con pietre z con suocho Bridando z saiectando ogniun tocchana Omé gran tuon sería paruto pocho Per chogne orecchie el grido inebriana E tutte loro arme alora dimostraro E tutti loro strumenti sonaro

Icelarani subito assaliti
Da tanta turba de gente nimica
Lader giu deli mura sbalozditi
Lbe reastentia non secer gia micha
Ipompeani su suozon saliti
E solo a descarchare hauen saticha
Lredendo hauere hauuta la victozia
Abatto muri z hanno multa glozia

Dicendo omai non ce porra tenere
Che non possiamo andar liberamente
Cesar; se ello hauesse mille schiere
Dauito sopra tutta la sua gente
Aba tosto liconuenne repentire
Del lor parlar così arditamente
Che con la spada chiara scena solo
Retenne el passo a sorra quello stuolo

Megando alor chei non hauesser vinto Pero che lui per Lesare era impiede Aba c bi so Scena ve diro distincto Pero che la materia lo richiede Popular so dalo comunciamento Tincendo Lesar derodan le rede Quincisio si che Lesar per memoria Lorno denite insegno de victoria

Lustui vedendo icompagni sugire

Foste grido si chentender se sece

Fugite voi per tema de mosire

Questo ale bestie z non ali homini lece

Mer le vostre z altrui vite guarire

Lesare cia electi a questa vece

Recateue el temere a gran laidura

Mero che Lesar mai hebbe paura

E se tanta non e in voi francheza

Che vogliate vostrarme adoperare

Albrego chabiati almen tanta francheza

Che ve vogliate z me vedete sare

E demostrar mia possa z mia prodeza

E lenimiche schiere perterrare

E questo non bisogna longamente

Che Cesar ce succurre con sua gente

Jo dico ben che piu auenturoso
Aldoria assai: Se Lesar mi vedesse
Alda deben sar me mostraro tanto oso
Ebancoz Pompeio z le suoi gente stesse
Aldi lodaranno anchoz per valozoso
Jo dico se tra loz mozto cadesse
Pouoi tra inimici sier como vn leone
Feri sul muro o vera vn gonsalone

Si grave fo el colpo z la ferita
Le fe mozire quel gonfalonieri
Pouoi rebrandissi la spada forbita
Fier per gran forza isecondi e iprimieri
Lutti gliabatte z privali de vita
Bectando giu fra glia ltri cavalieri
E quanti su nel muro eran montati
Bomini insegne giu ha trabocchati

Duoi non contento bauerli giu repenti
Salto fra lozo sun quei cozpi mozti
Tennerli intozno piu de mille vinti
Buon caualieri armati pzodi e fozti
Sopza lui a ferire arano attenti
Lon lance z con saiecte dardi z spozti
E pur a Sceua ogni colpa venia
Dero chel era sol che combattia

Aba con la spada nuda ad ambo mani
Fra lozo staua como sosse vn drago
E comel pozco serito daicani
Bel sangue lozo intorno sacea lago
Li colpi chel seria non eran vani
Et ello de loz mozte e leto z vago
Thon meno colpo in quella gran tempesta
Ebe non tagliasse gamba bzaccia o testa

Scena banea gia tanti colpi sofferti
Che tutti larme banea tagliata adosso
E tutti idardi alni veninan certi
Coperta nera gia la carne z losso
Ello rendea con la spada bon merti
Si che dentozno a lui tutto cra rosso
De sangue: z pino de membri e de budella
Siacen per terra orecchie z ceruella

Adentre questa bataglia così dura Era fra Sceua z fra li Pompeiani Aloza sagicto vn con gran cura E si lferio fra glialtri colpi strani Si che nel ochio gionse la pontura Quel prese la saiecta con le mani E la saiecta z lochio suor se caua Bettola in terra z si la calpistana

Duel che nel volto prima era feroce
Per locchio cha perduto par dispecto
E comincio a dir com bassa voce
Mon ve sa piu mestiere serir me al pecto
Sin qui contra di voi so stato atroce
Abo de mozir fra voi so mo electo
Poneteme da voi mentre so so viuo
Si che Lesar rimanga di me prino

An caualier chera dalaltra parte
Abaulo per proprio nome era chiamato
Inon credendo che Scena ce viasse arte
Ine vide como stana apparechiato
Si como dicono le Lucane carte
fisoltra per portarlo dal sno lato
E quel laspada insanguinata mise
Inella gola forando z si luccise

Onde per questo colpo prese ardire E oltra fra inemici se so pinto

Tal pena disse possa sosferire

Ebiunche spero che Scena sosse vinto

E se Pompei non vuol per me morire

E pace vuol con quisto brando tinto

Tosto de qui se parta z non dimori

E sesar sengenochi z si ladori

De credenate cha voi simiglianti
Sien le gente de Lesar in bataglia
Piu sorte son che pietre o diamanti
A sostener per lui morte e tranaglia
La morte aman per lui mille co tanti
Che voi Pompeio se Livisto me vaglia
Lusi suo parlamento diffinio
Pompeio e la sua gente oltra seguio

E cio fier per che vider molta polue Che le schiere de Lesa re faceno Sceua mozi a Lesar molto dolue E tutti li altri che lui succurreno Sran duolo fra la gente se resolue Piangendo Sceua de virtute pieno Losser deli quel campion pzegiato E reuerier como cozpo sacrato

Parla Lucan de queste fozti mani
Dicendo quanto bonoz scribe suto
A Sceua; sello con bomini strani
Ibauesse si seroce combatuto
Aba ello combatteo coi suoi Romani
Pero dicio poco bonoz si reputo
Ben che suoi arme Lesar sio posare
Dentro in vn tempso; r secele adozare

Pompeo bauea lassato dietro a guarda
En capitano z de sua gente assat

Lesar li vidi niente se tarda

Aba dice ala sua gente oza que sas

Ela ossesa loz ogni coz arda

E chi desende senta mozte z gua

E cusi Lesare impzouisamente

Li Pompeani assalio con sua gente

Aloza venne vn nobile Romano
Le per nome Tozquato se chiamana
Duna militia el era capitano
Ela ruptura de quel mur guardana
Tedendo Lesar venir per quel piano
Ala dissess si saparechiana
Tenía currendo inante per quel pzato
Ten duca che Basilio era chiamato

Ever Tozquato va con lhaste bassa
El buon Tozquato chel vide venire
Terso di lui arditamente passa
E con le lance se triero a serire
Basilio tutta sua lancia fracassa
Sulo sebudo a Tozquato con ardire
Tozquato a lui si sier colpo si dio
Chel tresse del arcione z sil ferso

Basilio aloza non serito a mozte

Lon gran pzesteza impiedi si leuone

El suo cauallo poderoso a sozte

Si lo repzese a suso vi montone

Tozquato puoi serio a simil sozt e

Inelle chera vn possente barone

Ruppese lhaste a quel baron ferito

In terra cade e so tosto transito

Lorquato puoi mise mano ala spada E ben seriua con mortal tempesta La bona spada che ben par che rada Eld ogni colpo taglia braccia o testa Li Cesarani li sacen lastrada Tedendol suo serir che mai non resta Sudando mora per terra z per mare Elsar che Roma vuol signoregiare

Basilio chera montato a cauallo
Se mise con sua spada nella pressa
Ferendo ipompean senza ristallo
Porima a Droncio la testa hebbe sessa
Pouoi seri Scamo mal colpo gi in sallo
Che nel cauallo la spada hebbe messa
Puel cade 7 non se pode rilenare
Poer la gran prescia co narra el cantare

Cesar sedea sunnun real destriero

Del qual la testa si era tossuta

E quatro osecbie tucto depel nero

E nel fronte una galla e veduta

Con la quale offendea quel caual sero

Ciaschuno altro caual quando se muta

El pecto bauea grosso z molto spesso

La groppa larga z quadrata dapsesso

Ibauea facta la coda a doi forcboni
Le gambe forte z ben dericte amuta
I piedi largbi z ben duri gliongbioni
E ciascbuna delongbie era forcuta
In rea Cesar questo dio indoni
Tutti isuo crini bauen forma rocciuta
E veramente ipiedi paren piante
Cbe fosser suto de qualche gigante

Lesar sun questo caual poderoso
Sina a batendo ibaron de Lozquato
Lozquato non stana ocioso
Aba suoi nimici abatte in ciaschun lato
In poca dhoza el baron valozoso
Eran dai Lesarani molto schisato
Si che tutti temeno la sua francheza
Sugendoli de nante per salueza

A umbro fra gli altri feri con la morte El buon Torquato fra quelle aspre presse Ol fe debigho re puoi ferio forte Che arme nol guari che nol fendesse Fine al arcione:per si facte sorte E morto in terra conuenne che gesse Sridando sempre viua libertade Ciua Pompeio 7 Roma la citade

Lesar vedendo quel sorte iRomano
Les se mustrana tanto acerbo z crudo
Lurseli adosso che li era lontano
E con la spada el seri sulo schudo
El colpo si descese a man a mano
Sopral destrieri onde chel serro nudo
La testa li taglio z sucadere
Onde Lorquato cade el caualiere

ABa tosto puoi leuose z prestamente E ben li so gioucuel sua presteza Per chel caual de Lesar veramente Lol dente li haueria dato grameza Torquato puoi con lo brando tagliente Feri vii Lesaran con tal presteza Lhe morto el sio cader senza restallo Et el poscia monto su sin quel cauallo

Da puoi Pompeio con tutta sua gente Lurse a ferir per succurrer Lozquato Quel ducha francho nobile excellente Che pareua vn stupoz vederlo armato Lbi lhauesse veduto al suo vinente Pon vide mai vn ducha si pzegiato Sesto z Igneo suo sigli el bon Bomitio Lo seguitanan sempze a tale ossicio

Per quello affalto alloza la piu parte
Di Lefarani se misero in volta
Per la gran polue co dicon le carte
Mon vedendo sugire a quella volta
Leste z budella in terra erano sparte
E so a molti el di lauita tolta
Antonio z Lesio che in un poggio steno
Dedendo icesaran che sensugeno

Se combattemo a Lesar e piacere
Lbe de noi non desidra altro che sangue
Sera contento tuctol suo volere
El qual senza speranza infermo langue
D2 tosto z presto el porrite vedere
Clenire a ferire piu sier chuno angue
Lbiaro ve dico se bauerim victoria
Lbel contrario sera; non ce sia gloria

The peccato non e se noi perdemo
Ther che noi combattemo cotra mía voglia
Tha foztuna noi ce comettemo
Si come al vento e comessa la foglia
The sera boggie lo mio nome extremo
E pin dogni dispregio to dogni doglia
E Lesar sera lieto e giocondo
Temuto e reuerito a tuctol mondo

Roma io non meno tua gente in bataglia Anti ella menan me a lal periglio Foztuna tu mai volta la touaglia Aba se a cio valesse el mio conseglio Cesar io venceria se dio me vaglia Senza versar tropo sangue vermiglio Aba piu per che tal gente e assamata, Sera ver noi piu sozte z despietata

Losi parlato ai popoli permise

Lome ei volen che gisser ad armarse

si comel nocchier che vede alise

Le congionture de sua naue farse

de de suoi sarte rocte e quale incise

per scampo pensa auienti darse

Losi Pompeio la sua gente lassa

Ala soztuna che chiuncha vuol cassa

Forte cosa serin mettere in rima

Quanto so el movimento in quella gente

Lbi aguza suoi arme e chi la lima

E qual con pietre la facea tagliente

Tendevan corde in archi che da prima

Bentro alor case ce pendevan lente

Drizano strali z scelgon lor sasecte

E lun alaltro asutar se promecte

E qual va per lo campo sismarito

Che quasi so e altri non conosce

Anzi da grave sonno par partito

Como devenen sentisse angosce

E altri reconsorta z sta ardito

E aben sare ssuoi compagni poste

Aba come dicon le Lucane carte

De questi tali era la minor parte

Lusi nel campo qual va z qual vene
Si come suo bisogno berichiedente
E qual francheza e qual paura tene
Abantengonse così diversamente
Ad ordinar la gente mette pene
Qualunqua de tale arte era sciente
Aba pur li sau

y vadon confortando
A ben ferir ciaschun bonor amando

Duel di lassando Cesare stazone
Ther prender biada con sua gente sorse
Thel campo Hompeano risguardone
E dolor movemento alor sacorse
Thusece locchio sorte z la intentione
E alegreza grand al cor li corse
Che vide cosa ondel podea falire
Al grand bonore o ver'al suo desire

Scipio bauea per sua compagnie
Da cento giouen de gente iRomana
E tanto combateo per quella via
L'be gio nse alansegna L'esarana
L'osto so morto quel che la tenia
L'ade lensegna giuso in terra piana
Alora L'esar se Lucan non mente
Perdecti molti de sua bona gente

Lesar vedendo sua matre foztuna
Bli era toznata pegio che matregna
Lon Lelio z Antonio seraduna
E sece relevar la sua ensegna
Poscia sugiero a vna montagna bruna
E la gente nimicha tutta pregna
Be gran letitia: seguien quelle gente
Lagliando lor braccia mascelli edente

Pompeio venne pio aquesta volta E tal macel non pode sosserire Sece sonar le trombe ala recolta Dicendo ai suoi lassateli o mai gire Chasai mozti nauem con sozza molta E puoi non ce bonoz farli mozire Che la piu parte de quisti taupini Sonno Ikomani z nostri citadini

Losi como Lucano parla z dice Lesar bauca in quel ponto perduto Pensando a lui quel luoco infelice Laualcando in Ebesaglia so venuto Boue sua gente puoi so vincitrice Ondel per tuctol mondo so temuto E disse so veggio z e cosa notoria Lbe Pompeio non sa prender victoria

Ma quanto a Roma Pompeo malfece Quando lui bebbe si facta pietade Roma z li Romani aquista voce Recuperanan la loz libertade E mal ne venne alui che puoi con nece El pzese Tholomeo con fassitade E Biuba so sconsicto per bataglia Lasciando quei che moziero in Thesaglia

La gente Pompeana che credeua
Lhe Lesare sosse del tucto sconsicto
Abolto prega Pompeio z si diceua
Lhel ne tornasse a Roma ricto ricto
Pompeio alora cusi respondeua
Abai cio di me non se trouara scripto
Lhio veggia como Lesar Roma armato
Abal seguiro in Thesaglia enogni lato

Eusi Pompeio dala pera partisse
Lomo dice Lucano z gi in Thesaglia
Quini suo ipaniglioni z tende z suste
La done isati chieden la bataglia
Lun hoste z lattra vedere z sentírse
Potea per chera pocha laberzaglia
E per cio ipanrosi adubitare
Cominciaro; el pegioz sempze pensare

Descrivere Thesaglia non bo cura
Per che Lucano apino la disengna
Done sera conducta per ventura
Di capitani luna e laltra insengna
Soztuna li menana a sua misura
Como colei che luninerso rega
Anenga isami se ne deggian ridere
Cose dimostran che pur le san credere

Fra quella turba chera paurosa

Ba parte della gente Pompeana

Si era Sesto con mente dubiosa

Con lalina pigra z di virtute vana

Figliolo indegno alopera famosa

Che gia nel patre se mustro sourana

Bi Pompei dico: z quisto so lmagiore

Banni z de tempo: ma non de valore

Quisto del corpo r della mente vile

Como conta Lucano r ben divisa

Senocte se partio dalluoco bossile

Bone la gente del patre era sisa

Ando ad berito in quello stile

Cui larte nigromante era sumisa

E gionto alei tal voce mise suore

Bene stia di Thesaglia lume r bonore

Puoi dimando que fine haner deuesse La futura bataglia: r quale vícita Si che per sua virtu saper podesse Lhi ne campana: r chi perdea sa vita Acio che ello puoi se pronedesse Quando per retornar fara partita E quella per shonor che si facena Contarsi el vero alor si promettena

Costei per arte de nigromantia
Mei corpi morti richiamana lombre
Con li suo incanti; de piromantia
Dice Lucano; a par che lhomo adombre
Forza detoschi; a la geomantia
Aba mi par lardo che dalei misgombre
Aba pur diro dilei qui certe cose
E como in fine adesto puoi rispose

La prima cosa che fesse Ericona

Buna benda se cense omé capello

Buoi sio cerchare per una persona

La quale sosse morta dinouclo

Trouola tosto como el libro sona

E della gente de Pompeo so, quello

Duale era stato veciso dala gente

Be Lesar Julio assai nouellamente

Erichon fece tanto chel portone
In vna valle doue era vna boccha
Lhe scendena al inferno cio sepone
Sole ne nisciun lume mai quini toccha
Sesto z ciaschedun suo compagnone
Lomincio sorte a dubitar alocta
Aba quista donna lo prego z disse
Lhe mentre era con lei mai non temesse

Puoi se vesti costei dun vestimento
Dogni color tessuto veramente
E puoi se pettino si come io sento
El capo con la testa dun serpente
E puoi vase con sangue e con vaguento
Le gran ferite del corpo recente
Puoi prese dun veneno el qual si cade
Sude la luna in diverse contrade

Achonte quisto per nome e chiamato

E dalchun parto contra la natura

E della schnima del cane arabiato

Budei de lupo ceruier quiui tura

E vn nodo el quale e anodato

Ala schina de lien bestía dura

Alcumo dice chel e vn serpe torto

Che nasce nella schina de lhuom morto

Dogo bumiliméte el pie el siglio E quel amor che luno e laltra spira E lalta rosa che parturi el g iglio Doue ogni sancto glorioso mira Che mande nella mente mia consiglio A dir de quello in che el mio cor sagira Lioe luccisione el molto sangue

Spto in thesaglia onde Roma ancor lague

Jo dico quando Pompeio fugiua
Plante a Lesar che lua perseguitando
Si come Liuio T Lucan par che scriua
Puello andana o do stana posando
Puoi che vidi che monar nol potina
Procede in ver duraze canalcando
ABa Pompeio per mar sio suo viagio
Bionse ala pera el di primo de ABagio

Questa Pera era vn luoco alto e sorte Le non temea bataglia ne asalto Disse non vn lato che surgena in alto E non vn lato che surgena in alto E anto non per desitio ma per sorte Le miracol parena tale smalto Da ogni lato andanal mar si pieno Le desser ssola da da poco meno

Ponoi Lesar venne a vide incassellato
Pompei el duca con tucta sua gente
E nol podea trouar in campo armato
Como volca suo animo excellente
Ponsol de chindar non con stecchato
Ada con muri alti a molto prestamente
E sece piu come dice Lucano
Che se bauessel mar seccho con mano

La gente de Pompeio dentro chiusa Eli mura che Lesare sio sare De pascoli z de biada copiosa Aba giace ieserma per la mal sagia are De suoz li assedia gente valozosa E non bauen niente da mangiare Di suoz sonno assati z dentro insermi Laschan per terra como sosser vermi

Duando Pompeio vide lalte torre E li muri che Lesar hauea facto
Tiense ingannato como quando corre
Locchio a cosa ameraniglia tracto
E per volerle abacter z via torre
Sente vi manda armata presto reacto
Ada non poteo chelleran ben guardate
Da gente che lbon Lesar va lassate

Et ello sera da loz dalungato
Per dar piu agio a sua caualaria
E dele foglie z de Iberbe del pzato
Qualunqua era piu nobil se pascia
E de radice che pzima ha mangiato
Liaschuno per bisoguo ne pzendia
Et intanto Pompeio volse vscire
Fuoz de li muri z seceli asalire

Mompeio fece ordinar suoi schiere E deriza bandiere z gonfaloni
Abouonse al vento quelle aquile siere
Seguendo van caualieri z pedoni
Per certe valle cheran molto altiere
Secreti vanno principi z baroni
Per vna selua che se congiognena
Quasi ali mura z pocho se parena

Letego: Abario e anchor Latelina

E quelli de Abarilia fanno festa

Per che per questo ala lor disciplina

Lrescera compagnia r noua gesta

Losi ciaschedun alma sancta e fina

Lhe staua in paso piange tal tempesta

Buelli che steno in pianto fanno gioia

Besiderando che tal gente moia

Tu gionen che domandi della fine
De tal bataglia tu non vi-morrai
ABa si me dice chi de tal ruine
Remarra vincitore in tanti guai
Chiar non se sa ma prima tie matine
De tal bataglia la fin vederai
The Lesar ne Pompeo sia quini morto
Losa dirocte chauerai consorto

Apompeio r quanti de sua legione
Apompeio r quanti del compenso
Apompeio r quanti del compenso
Apompeio r quanti del compenso
Apompeio r quanti del sua legione
Apompeio r quanti de sua legione
Ap

De Erichona la qual fece vn fuocho
Sopra quel corpo dherbe z altre cose
El qual se consummo a pocho a pocho
Sli ossa z le carne venner cenerose
Lo spirito puoi ritorno al suo luocho
Onde che Sesto in parole pietose
Prese licentia z volse se partire
mai convienne de Cesar seguire

Lesar bauena el suo campo renchinso De sosti de bertesche de steccato Mon per paura ma lbanea per vso In ogne parte ouel sosse a campato Mompeo anchoz per non esser diluso Mel suo stana disseso zozdinato E pensa ognun chel sin de loz bataglia Se connen terminare ini in Lhesaglia

Thon era anchoza el di deliberato

Thero di far bataglia fra ibaroni

The ciaschun saparechiana dal suo lato

Ferrar canalli z regnarnire arcioni

E reneder gliarnesi a tal mercato

Dual sapzessana per li loz campioni

Thensos stanno e molto shagutiti

E tali eran che stanan sieti z arditi

La nocte precedente el di che fone
La despietata z la crudel bataglia
Bormia Pompeio inel suo paniglione
Qual era facto a molto bella intaglia
E inganato duna visione
Pareli ester in Roma e no in Thesaglia
E vedena ireducti e onne via
Bel popul pieni e di canalaria

Questa gente parea che se ssozasse A suo potere de mostrarli alegreza E ciaschedun parea che Ibonozasse Come chal tempo di sua gioueneza Li secer gia:o si comel toznasse Clictozioso con molta salueza Bella sua gente: z parea triumphare Comel solca con victozia toznase

Moscia del ceruio tolse la merolla

Quando ba mangiato biscia venenosa

E puoi dun pesce cha la pulpa molla

E Baete vna pietra pretiosa

De lincei darabia ancor qui crolla

E occhi de dragoni si ceposa

E polue de Fenice puse adosso

A quisto corpo r serpe del mar rosso

Ancora tolse pin diverse cose

E tutte a seme poscia le mischione

E sopra quisto corpo si lepose

Alda sio volesse dir lor condictione

Tropo serebber longhe le miei chiose

Ben che Lucano ogni cosa pone

Assignando dicio le qualitade

E dice chogne cosa so vertade

Erichon puòi in quella grotta fella Bzido z disse; o pzincipi dinferno Face che rentri lalma taupinella In quisto cozpo lo quale io discerno E fate si che saccia dir nouella Senza legenda piu de nul quaterno Della ciuil bataglia z pzetio reo El qual sera tra Lesar z Pompeo

Temendo tal comando idemon rei

A quel anima tosto comandaro

Libe nel suo cozpo tosto rentri lei

E lanimo de Éricbon faccia chiaro

De quel cha lozo adimanda costei

Lanima aloza con doloze amaro

Abal volontier se mosse; z paurosa

Rentro inel suo cozpo e dubitosa

Per quisto anchoza ciaschun po pensare

Quanto e amara la nostra finita

Che quando lasma se vide spirare

Abolto sincresce; ma puoi che partita

Abai pin nel cozpo vozrebe rentrare

Tanto si par misera questa vita

Per cio ciaschun dispona si suoi sensi

Helastra vita z qui se fermi z pensi

Duel corpo alor cominso lagrimare

Le cera lalma per forza rintrata

E per che triste cose de narrare

Ala po molti senghiori a quella siata

In questa forma comincio a parlare

Erichona donna dispiatata

Ther che mai facto reuedere el lume

Che gia gionto era ala riua dun sume

E vedea gran tumulto a di sessione Fra li Romani nel inferno reo I quai son mozti per la gran questione Che stataza e tra Lesar e Pompeo Quelle che sonno a poso anime bone Piangon per questo a si pzegano deo Che campi Roma de tanta tristeza Elialtri dannati ne sanno alegreza

Becio Camillo e Scipio Africano
Lon molti piu Fabritio el buon Abarcello
Piangon che presto del popul Romano
Sera in Thesaglia aspro macello
E Bruto che caccio Tarquin vilano
Piange che Bruto suo nepote bello
Lon glialtri non morra ma de campare
E poscia Lesar deuera amazare

Sente dinerse sonno al primo grido
Che noi farim: le vederim sugire
E poche bone man del Roman nido
La bataglia fara nno al ben serire
Andate a quelli schirati con strido
E prestamente li fate movire
Elcio che Ibonor tutto sia palese
Chebbe Pompeio non valse un tornese

Mon cura al mio parer la Tartaria

Qual de noi doi vincha o perda Roma

E pocho curia quel de Barbaria

Qual de noi doi de mozte pozti soma

Odian tutti iromani; in sede mia

E caro mai Roman della si noma

Ada la soztuna non sa cusi noscho

Adesso se quelli ma chio ben conoscho

Ballia dicio me fa testimonianza

De voi signozi per tante bataglie

Libe me fa creder con ferma speranza

Chen tutte brighe en tutte le tranaglie

Cho gnun di voi menasse spada o lanza

Jo larconosceria se dio me vaglie

E sio non posso dong in cio sallare

Bio veggio insanguenati el sume el mare

To veggio ben che voi bauete vinto

Teggio li morti gia giacer per terra

E veggio ancho el fanato in terra stinto

Motar nel fangue sel pensier non merra

Teggio ciaschun de voi che mai infinto

Mon se mustro in nulla aspera guerra

Como leoni sopra inimici asalendo

Bectando lor per terra z occidendo

Diego ve donque che me perdonate
Sio vo tenuti tropo con parole
Mauendo miei venture ricozdate
L'hio veggio chiaro piu che non e fole
Le dinine potentie apparechiate
A dar me cose singulare z sole
M me si presso che con poco spacio
L'animo mio el vostro sera satio

Poi si vaniso a dicio siati certi
L'he noi hanemo a sar con hom crudele
E sete voi dicio hen tutti experti
Si como el segue le Sillane vele
Si perdemo signoz li nostri merti
Bionti serieno a venenoso fele
Serimo tutti incathenati a mozti
Le nostre teste apese a tutti ipozti

Dgnun pensi de se chio ho pensato
Sio ve vedesse rompar o pigare
Feririeme sul cor dal mancho lato
Prima che lor vedesse triumphare
Ada dio a cui pensier non e celato
E che prouede la terra col mare
Dispona si col suo giusto consegsio
Che vencha de noi doi qualucha e Imeglio

Anchor ve prego gioueneza ardita
L'he quando voi seriti in campo gionti
Aualunqua fuggi non proui ferita
Alba quei che trouariti a ferir pronti
Senza nulla pieta perdan la vita
Se ben ve fosser parenti o congionti
Illon pensate pero di perdonare
Che voi vecidirien podendol fare

Anale ello ba domandato alcuna volta
De crede ben che non li po fallire
La mente con paura tenne molta
Ala puoi foetuna li fio relapsare
E de se stesso tosto fio racolta
Ala sua gente e puoi pese a parlare
Aler consoetarli e ilor animi acendere
Al ben serir como poeriti intendere

Popolo del mondo domatore

Delle miei cose fortuna verace

Eccho la guerra che gia per mille hore

Idanemo chiesta per bauer puoi pace

Del desiderio nostro o mai sen suore

Se sula spada vostra voglia giace

En su le vostre mani ora tenete

Duanto che Lesar se contenti sete

Queste quel di del qual ben mi ricorda A rubicon che voi me promecteste Per cui speranza dirizai lacorda Mel arme contra tutte cose agreste La vostra conscientia ve rimorda Sufferto bauendo pene si moleste In sine a qui el trouar ue negato Lon quel bonor chauete meritato

Signoz vostri siglioli z nostri tempi
Per sola inuidia ce son stati tolti
Toglia o non voglia nostri nimici impi
In esti ogge daloz serim racolti
Doggie conuen che per guerra sa rempi
Lio che del nostro haue re sceman molti
E merito sara ben cultiuare
Quantunop inuidia ce sacea negare

In quisto di per noi fortuna moua

Qual di noi piu combatte giustamente

E questa e quella e non e cosa noua

Che fa el vento nel mondo nocente

Chincha in bataglia perde la sua proua

Pon so mai dicto puro veramente

Per che quale in bataglia e preso o morto

Sempre se dice chello bauestel torto

Si per me iRoma de ferro e de focho Laualier nobil prima minaciasti Abostrate vostra possa in quisto luocho E del combatter forte ognun sadasti Senza victoria ogni scusare e pocho Aba par chel vencer solo a scusar basti Idercorre adonqua a nostre spade colpa Lagliate dinimici ossa z polpa

Sia non se faccia per mi questa cosa

Asa sol per voi che sete turba francha

Costra ragion sia ad ogni gente osa

E sopra tutti teniati la brancha

E so desideroso deriposa

Corrieme viuer fra la gente stancha

Cestir me sin pace z esser picciolino

Par de ciaschuno artista o citadino

Bia non reculo desser pocho o nullo Solo che voi bauiate signozia Lontento so como picciol fanciullo E voi regniate per inuidia mia Tencere el mondo a noi e vn. trastullo Pensando nella vostra vigozia E la gente con chui baucrite a fare Lacta a studio z non ad armigiare

Descergiu con vna legione
Per succurrer iloz che bisognaua
Eloza el valozoso Scipione
Tedendo Lelio che si spozonaua
La lancia a bassa z spozona el roncione
E sullo schudo tal colpo li daua
Che lui el buon caual mando per terra
Rupese lasta z quella spada afferra

E ferio vno chiamato Abarmile
Sopra delelmo chiaro z relucente
Per tanta forza quel baron gentile
Che tuctol feste fine al bianco dente
Pompeio alora che non era vile
Feri Antonio con laste pungente
Sopra lo schudo per tal forza alocta
Chel bon cauallo li sio crepar socta

Puoi con quel aste medeina ferío,
Passo di el pecto el cuoz como trono so
E po le spalle arusci el ferro crudo
Rupese laste a Pompei giusto a pio
Trasse del frodo lo suo brando nudo
El qual si bauea donato el re Farnace
In Bermenia per bauer sua pace

Lentol chera consol in quel hoza
El buon Bomitio che era pretore
Con li siglioli de Pompeio anchora
E specialmente igneo de gran valore
E frai Cesarani ciaschun fora
Baendo aquanti ne scontran dolore
Boue chandauan questi Pompeiani
Fugiuan volontieri icesarani

Antonio & Lelfo armontar a cauallo

E col buon Lefar li doi Lapitani

A seme andar a ferir senza fallo

Tagliando & abatendo & spompeani

Latone aloza suienne in quel ballo

Alcompagnato da molti Romani

E per metter a sin quella questione

Solo per Lesar cercaua Latone

Etanto el va cercando chel truouone
Lhe per terra mandaua molta gente
Lato aloz vna lancia piglione
E fil feri su lo schudo lucente
Per tanta sozza el rigido Latone
Lhe nulla sualse chel ferro pungente
Pon trapasasse piaste sopzeposte
Lanto chel ferro mise sra doi coste

E se non fosse che spezo la lancia Lesar rimanea mozto da Latone E la ciuil bataglia a non dir ciancia Era finita per questa questione Basilio aloza se batea laguancia Tedendo a Lesar nel siancho eltroncone Lrasseli suoze z puoi col brando in mano Ferio Lato dun colpo vilano

El rigido Caton prese sua spada Edi lí duna ponta in la vísiera Tuctol viso itaglio a quella siada Antonio curse alora con sua schiera E riscontro Scipion sulla strada Sullelmo lo ferio per tal maniera Che lelmo sine ala custia taglione Ada della carne gia non atachone

Rempitel fosso comincio a dire'
Spianatel tosto per scender al piano
Doue e la schiera la qual de mozire
Abolto de cozto per le vostre mano
Abostrano tanta voglia alubedire
Ebe se ciaschun di loz sosse certano
Bhaner victozia e rimaner signozi
Eurrer gia non durien con tai surozi

Ancho per chelli erano affamati
De tal furoze ne fo gran cagione
E iloz nimici si eran satiati
De victuaglia assai dentro e de foze
Pero costozo como desperati
Cozsero al campo con tanto suroze
Per che negli auersari pauiglioni
Era babundantia dogni bandigioni

Pompeio vide le schiere nimiche Bericte verso lui del campo vscire Calcate e spesse come le formiche Quandelle van per lor pasto seguire Tutte le suoi venture crede obliche Pensando cio che li deuea venire Senza paura mal se po tenere Segno e de male vn tal ducha temere

Larme de Cesar li ghiacciana lcoze

E si li strengono ogni sua potenza

Aba pur se ssozza di mostrar valoze

El disfecto copzir con sapparenza

Salito in vn destriere con gran seruoze

Consozta la sua gente a pzouidenza

E con parole sozma suo sermone

Abostrando chei combacten per ragione

# - Libro

Signor dicendo or eccholdi venuto

Qual voi hauete tanto a dimandato

Thel qual ne per hattaglia conceduto

Tictorioso sine a voi donato

Pero ciaschuno sia fero z arguto

E se voi sempre hauete ben prouato

Qui ve ssorzate che questa e la cosa

Che ve dara pacifica reposa

Chi chiede de toznare in suo paese
Chi chiede de vedere suoi sacre case
Chi suoi parenti siglioli e arnese
Chi le loz moglie de speranza rase
Fate al di deggie vostro bonoz palese
Cognun di voi nel mondo sama spase
Per dio mostrate qui vostro valoze
Campando vita zacquistando bonoze

Diu cose son che ce fano sperare Che it dei ce daranno la victozia Lioe miglioz cagion fauozegiare E questo apar per li bomin pin de glozia Che ce banno voluto sequitare E ancho quisto rechate a memozia Che se foztuna voluto disface Abbanesse: ella pin tosto el podea fare

Ben conoscho so che la victoria e nostra

Per li honoreuel caualier sacrati

Lia chun di quali sommo voler mostra

Ba non pur solamente isti pregiati

Ba serieno con noi a questa giostra

Camillo e Scipio e Lurion beati

Se sosser viui e tanta piu de gente

Chensieme al mondo mai so veramente

Auenga che sem tanti quandio miro Che recopsimo la montagna e lpiano Pero alauisar farite vn giro Mel qual se chiuda el popul Lesarano Pochi colpi seran sio non deliro Che sien bisogno al Senato Romano Leuate gli occhi z reguardate voi Lesar non e con elle respecto noi

Creder deuete che le vostre madri
De IRoma stan suimuri scapigliate
E vecchi Senatozi nostri padri
Stanno con altre gente ingenocchiate
A pzegar dio per noi con li visi atri
Per le cocente lagrime gectate
Onci cheno in ventre z coloz che son nate
Idzegano dio per la loz libertade

Signoz sio non credesse superchiare Lesar che vuol de IRoma la potenza Tederesti me in terra genochiare Abeco Loznelia z tutta mia semenza Bauanti ai nostri piedi per pzegare Lhaggiate a mia vechieza pzouedenza Fate chio con diuenti seruo vecchio Lbel mio bonoze a tutti voi e specchio

Cosi sio sine al suo parlare alora

Pompeo con segni de pietade piens

Dicio ciaschun caualier se rencora

E ali lor caualli diero isreni

Per tema de morir non san dimora

Cirtute surge r mustrali sereni

Questi lor liberta voglion desendere

E gli altri ad acquistar voglion attendere

De vengon le schiere aproximando
Le vederanno tuctol mondo a taglia
El ciel va tal segni demostrando
Che isciocchi e isaus mette in gră trauaglia
Trane de suoco per laer passando
Diouena el sangue sopra la lor maglia
Tuoni e saiccte el mondo trauagliana
Laer, se schura o puoi faluminana

Mel aer vrlando se vdieno strida
Adiuanse le grotte resonare
Mel mar sudiuan si diversi grida
Cheogni gente sen meravigliare
E la Sibilla con la voce sida
Pompeso e Lesar se vanno adarmare
Bisse nel mondo: venner tanti segni
Che li bomin suos de gran paura pregni

De puoi che icanalieri spozonando Schierati suozo sul campo venuti E lun al altro molto presso stando Abirando si se suor riconosciuti Tengon li padri isigli risguardando Remetton larme z stanno como muti Stendeno ibraccia per voler ferire Abasa pieta li tollena lardire

Lucan biastima el primo feritore El qual per nome L'rastino era decto E dice done so tanto survive Tenendo Lesar el suo pugno strecto Che se trouasse altro comenzatore Aspargere in Thesaglia el sangue electo Ada quel gecto la lancia chauea in mano E a morte serio yn Pompeiano

Muoi listrumenti a sonar cominciaro

Dinsinite mainere ad vn sol mocto

Le schiere prestamente samaro

Armate tutte coi buon destrier socto

Bente minuta a pe ancho ordinaro

Londucta z deputata a tale scocto

Lutte le lance e idardi alor gietando

E ilor baleitra z archi diserrando

Qual prega dio pero che lo suo strale Suoiguadiello sua lancia o sua saiecta In terra caschi e a niun sia male Laltro al contrario driza sua electa E prega chogni colpo sia mortale E quanto po a referir sa frecta Aba la fortuna ciecha veramente Serua qual vole e saltro sa dolente

Moscia che suozon dele lance scosse

Be dardi de saiecte z di guadrella

Omne Lesariano apzopimose

Motentemente ala schiera Rebella

E della spada ogniuno la mano armosse

Fendendo ipompean sin giu ala sella

E quei cadeuan mozti su nel campo

Mon e mestier pensar del lozo scampo

Questa gente che si mal se disende Era de gente barbara a ver dire E la gente de Cesare li ossende Fiere e abacte e mecrili a mozire Si strecti stanno dico a chi linten de Che non posson trare arme ne serire Qualunqua serro cera saguinato Per man Cesariana era poztato

Molti Romani a pe e a cauallo

E tutti gli alteri cheran fozestieri

Che non erano intrato in quisto ballo

Come Lucano scriue coi pzimieri

Sonar loz istrumento senza fallo

E iloz sacozgon che li fa mestieri

Losi empiero el campo dogni lato

Pareua laer tutto a tenebzato

Jo dico per che sopra lor pioneno

Tante pietre gectate z tante lance

E sagicte e guadiella che pendeno

Barchi z da balestra a non dir ciance

Calcate e spesse sopra lor eadeno

E ferinan le teste con le guance

E ibuon destrieri baneresti veduti

Cader per terra tagliati e feruti

Lesare dubitando della fronte
Bella sua gente arietro non tomasse
Lenea de po la schiera preste e pronte
Schierecte a lato che se bisognasse
Sopra inimici tosto fosser gionte
Si che paresse che ciaschun volasse
El costor disse andate a ferir duri
Sopra inimici oue stan piu siguri

Quei de bataglia docti e insegnati
Per obedir elloz comandatoze
Abosserse como leoni assamati
Siero a ferir linimici a suroze
Qui se vedenan quei baron pzegiati
Far ben conoscere loz arte e valoze
Abembza tagliar:lassar troncbon nei petti
Ferir caualli e ancoz cader cretti

Equel destrieri percossi e seriti
Laggiono adosso ailor caualcatori
Li Lesarani gli banno gia spartiti
Libe o mai non paion piu combatitieri
Biaccion in terra morti r quai seriti
Lalpistan lor isranchi puguatori
Insanguinando el campo con aspreza
Tenner doue e Pompeio e sua sorteza

Tenuto sera si come so diviso
El mezo delle schiere Pompesane
Che lattro campo tutto era conquiso
Romani ceran mozti e gente strane
Eran gia tanti per lo mio aviso
Chempinano li monti costi e piane
Aba qui non era nul gueriere strano
Aba parenti e amici ognun Romano

De qui fo la bataglia affai piu fiera
Lhe nulla mai puoi che dio fe lmondo
Tanti IRoman mozier cio cofa vera
Lhe voler numerarli mi confondo
Babitator prinose ogni rinera
Ele citade e iborghi a tond a tondo
Aba la fortuna in quel luoco ritenne
Li Lesarani e molto li sostenne

Tedendo Lesar quella alta diffesa
La resistentia chi Pompean fanno
Eloz mostro sua gran possanza acesa
Poztando sopza se tutto lassanno
Lopera sua a pena seria cresa
Si la negaster quei chebber el danno
El giua solo suoi schiere grando
Sli altrui stozdendo z li suoi consoztando

De loda quel che vede valoroso

Qual non vede a ferir la mano stancha

Accende quale el vede pauroso

Conoscer sa se e aferir la francha

E se ne troua alcuno suenturoso

Chaggia ferito braccio pecto o ancha

Ponce la man e quel se tien guarito

E al ferire puoi ritorna ardito

E se alcun ne troua desarmato

Chauesse spada rocta o ver perduta

Per lui senza dimoza e rearmato

Cosi guia facendo amuta amuta

E se alcun ne troua scaualato

Per la mano el pzende e si lausta

E fa tutti li officij di sua mano

Choperar possa nisciun capitano

Pouoi prega cha ipedon niun ferisse
Ada mustreli el Senato e icanalieri
L'he stanno a schiera come Lucan disse
Anelli secondi e isenator primieri
El popolo nel terzo luoco scrisse
L'osi dier ordin le lor consiglieri
E disse questi perdan la bataglia
Degli altri non curate una medaglia

Li Cesarani alquanto erano stanchi
Per lo combatter che tanto bauen facto
Li Pompeani riposati e franchi
Tucti a ferire cursero a quel tracto
Cesar tema che sua gente non manchi
E ben se crese aloza esser disfacto
Aba la foztuna chel fauozegiana
Contra ragion victozia li seruana

De qui si comincio laspea bataglia
Le lingua bumana non poeria contare
El padre siere el siglio sulla maglia
El un fratelle laltro sa caschare
Aboeto in terra; fra laltra cauaglia
Tutti paren nimici in tale affare
Ben che Lucan non ne saccia memoria
Se non che Cesar qui bebbe victoria

ADa Cesar narra in vn suo liberecto
Che a suo nome fece z si ce chiosa
La gran bonta dalchun baron perfecto
E alchuna prodeza assai famosa
Ben che de gran verta me par tal decto
Thero che non e verisimil cosa
Chel buon Mompeio e sua siera brigata
Cosi vilmente qui sosse anullata

Senza consumamento di gran gente
Da luna parte e da lastra per certo
E molti anchoz feriti moztalmente
Per che Pompeio de bataglie sperto
Daueua seco el leuante el ponente
Lol populo Roman chei sera offerto
Onde che Lesar non bebbe victozia
Si ligiermente co dice la stozia

E pero io ritoznando in tanto
Ela materia ve seguiro a pieno
Lentol che stana dal sinistro canto
Bel cozno dela schiera sul tereno
Costui poztana lonozenelmanto
Bel consolato Roman si sereno
Et era sozte senza nisciun reo
Duanto ninno che sosse con Pompeo

Cokui vidi Bahlio vn Celarano
Che morto bauea molto minuta gente
E si veniua con la lancia in mano
Terfo lansegna di Pompeo lucente
Lentol parlo fra lui bumile e piano
Sio non abatto sto guerier possente
Bia mai non voglio esser Senatore
The consol; ne mai posto a nullo bonore

Pouoi spozona z curre che par vento
Basilio chauca piu longa lasta
Si lo seri in sul schudo dipento
El quale ala dissesa non ce basta
Lozoza z sbergo passar non so lento
E sine ad vn cuoio duro si latasta
El qual cuoio so dun animal sorte
Si buono che campo Lentol da morte

In questo cuoro lasta se restio

Onde spezose e volaro itronchoni

Lentulo puoi con sua lancia ferio

Basilio z non si valse guarnigioni

Che nello pecto vna piaga li dio

Per tanta sorza e condictioni

Che labateo vulnerato in terra

In sorma tal che gran dolor lasserra

Ponoi tresso suore el suo brando asilato E si serio Socre vn caualiero Che noue anni con Lesar era stato E so si grane el colpo a dire el vero Che sine al ventre lhebe dimezato Si che el polmone se vedea tutto intero Per la qual cosa sece spanentare Ciascun che si gran colpo vede dare

Lesare aloza tal colpo sguardando
Disse foztuna co serie cambiata
Se cosi gli altri ferisser col bzando
Losi dicendo pianse a quella siata
Soctol suo elmo e poscia poco stando
Si comando a tre di sua bzigata
Lbe debiano Basilio remenare
A ipadiglioni z farlo medicare

Lost corciato del duca Basilio

E del suo sol banier che morto giace

Disse fra se non guidi so mai naussio

The mai con Roma bauer so possa pace

Asa sempre stia in perpetuo existo

Sio non ne so vendecta aspra z mordace

Lost dicendo intro per camino

E riscontro Agaro re bermino

Lesar si sorte de lancia el percote
Lbe morto in terra tosto la batteo
Alora Agarino suo nepote
Tedendo morto in terra lo suo 300
Pianse a del pianto se bagno ledote
E biastimando Abarte a Bione dio
Biura fra se che ne fara vendecta
E puoi la spada tresse con gran frecta

Esi ferio vno Italiano
Lhe mozto labacteo sul camino
Aloz Antonio duca Lesarano
Feri e abacteo poi Agarino
El re darabia z lo re Persiano
Puoi feri Luce el qual era cogino
Del buon Domitio e abactelo mozto
Quando Domitio aloz cio hebbe scozto

Berizo verso Atonio el suo cauallo E sil serio duna grossa lancia
Per tanta sozza che in quello stallo
Li mise el sarro per sine ala pancia
Onde chel cade senza nisciun sallo
Puoi che Bomitio li dio cotal mancia
Li curse adosso el cauallo stregliana
E pin de quatro volte el capistana

Duini fo la gran prescia e icolpi sieri
Per relevare Antonio giu de terra
El qual per sorza di suoi cavalieri
Remesso so a caval sel dir non erra
E reposato con li suoi guerieri
Se sece armare e rentro nella guerra
Lol brando in mano el baron pin dardire
E linimici comenzo a serire

Lesar con lui rentro nella bataglia Lon vna lancia cozta e molto grossa El sozte Scipion coperto amaglia Balaltra parte verso lui sio mossa Biersi doi colpi se Lbzisto me vaglia E per che ciascheduno bauea gran possa Ruperse laste e volaro itronchoni E firmi in sella stectero ibaroni

Quini fo laspro stormo rendopiato
Da ogni parte parenan leoni
Lato e labieno el buon Lorquato
In questa parte cursero ibaroni
Aba Lato con lo suo brando asilato
Doi re sece cader morti darcioni
Lio so lo Re brangario el Re Lorquente
Che sequitanan Lesar con gran gente

#### Serto

Sesto & Igneo di Pompeio siglinoli Liaschun di loz con una lancia bella: Antonio assaliero in quelli stuoli E per loz sozza el sier cader de sella E mozto lauerebber con gran duoli Se non che Lesar lo securse in quella Fil remontare & puoi ambidoi elli Se miser contra questi doi fradelli

Duando Pompeio quisto bebbe veduto
Per tenereza deli suoi siglioli
In quella parte tosto so venuto
E lui e Cesar se scontraren soli;
Ciaschun de gran valoze era tenuto
Aba pur Pompeo currendo par che voli
Il mezo del camin se riscontraro
Quelli doi duci come io vi dechiaro

Dierse doi colpi si feri z possenti L'he le lance volaro in piu tronconi E iloz destrieri feroci z valenti Tosto creparon sotto aidoi baroni Trasser del frodo iloz bzandi taglienti Quando a pe se videro icampioni E con li schudi relucenti imbzaccio Retoznar per ferirse pzesto e vaccio

Mompeio bauea vna spada tagliente Laqual li bauea donata el re Farnace Per aquistar sua gratia veramente Quando con li Romani el sece pace Lon quista spada Mompeio possente Lesar serio dun colpo mozdace Le de lelmo taglio z dello schudo Quanto ne prese alor elbrando nudo

Lesare aloza senza dimozare

Feri Pompeio sul elmo lucente

E tuctol sece tozcere e pigare

Aba lelmo buon nol pegiozo niente

La spada quale bauea dolce tagliare

Scese giu per la gamba veramente

E a Pompeo taglio vn sporone

Dual era dozo como Lucan pone

Lesare disse alora or mo con guat

Mompeio tu sei morto senza fallo

E questo si significa che mai

Miu con honore monterai cauallo

Lon la tua gente oggie vento serai

E io ero signor senza ristallo

Como colui che e procacciato

Eli honor di IRoma gran tempo passato

Disse pompeio ben seria vilana
Foztunaze de li di la moltitudine
Se io e tutta la schiacta IRomana
Lademo nella tua seruitudine
Pouoi la sua spada sullelmo li spiana
Poin volte comel martel sulancudine
E lelmo gia gli bauca tutto tagliato
E in piu parte serito e piagato

Lesar sacea disses asperamente

Aba pur si come dice lautore

Per che Pompeio era piu possente

Lesar con lui remanea perdetore

Se non che lo succurse la sua gente

Antonio Lelio & Lrastin de valore

Iquali sier tanto con le spade in mano

Lhe Lesar a canal monto tostano

#### Sexto

Dal altra parte el buon Sesto 2 Igneo
Lato Domitio el fozte Scipione
A caual fecer rimontar Pompeo
E puoi che ciaschun duca a caual fone
Se redoppio lo stormo crudo e reo
Adorendo dogni parte le persone
Eran si grandi igridi e si remozi
Che non era baron senza terrozi

Momítio vede Lelio el caualiere El qual di Cesar poztaua lansegna In verso lui spozona ldestriere E si lseri duna piaga malegna E del cauallo in terra el sio cadere Antonio aloza che questo desdegna Succurse qui z sece releuare Quel gomfalone senza dimozare

Dui fe Domitio alte cose z belle
Che lingua humana nol pozria contare
Lupo parea intra le pecozelle
Tanti mozti per terra sa caschare
Abolti caualli manda auate selle
E nullo era chel voglia aspectare
Intonio aloz con la maza Turchiese
In tozno a Domitio si se mese

E si Iferio nel nasal soprastante
Del elmo con vn colpo si possente
Cha rietro rencular sio lanserante
Alor li sopragionse molta gente
E tanto sier con la spada trinciante
Che gli veciser el buon destrier currente
Domitio a pe rimase sula strada
Aba ben se desendena con la spada

Li Cefarani listauan intorno
ferendol con saiecte lance e dardi
Ala lui se volgea senza sozorno
ferendo ben sra quei baron gagliardi
E tanti gia nauea morti in quel giorno
Che mestier sa che ciaschedun se guardi
Che quanti con la spada po colpire
Hon libisogna medico a guarire

El TRe dispagna chiamato Adorgano
Ther le man de Domitio cade morto
El conte Albino quale era Misano
Ferito so da lui z male scorto
The li mozo sacossa: e un Tromano
Tarbon chiamato secel caschar morto
Tridando sempre mora el traditore
Tesar che vuol de Troma esser signore

Losi ferendo ad Antelacho mise
La spada su nel collo e si ltaglione
Lon tuctol destro braccio e si luccise
La spada per lo colpo se spezone
Et ello el braccio dantelacho prese
E sier con esso aguisa de bastone
Lutta loste de Lesare pugnaua
Lontra costui per darli morte praua

Domitio atozno a se baueua vn monte De cozpi mozti per suo ben pzouare E nel suo cozpo baueua tante ponte Ebe desto mondo li conuen passare Ladendo tenne de sopza la fronte Lesar de qui passando a non fallare Aberanegliose di tanta sozteza E verso lui parlo con gran pzesteza

## Serto

Dicendo o Domítio ora pur lassi
De sequitar la Pompeana insegna
E questa guerra omai senza te sassi
E quel con lalma anchor divoler pregna
Respuse Cesar se tu or me cassi
Escho de vita con liberta degna
Ada tua serai anchora perditore
E di Pompeio te lasso minore

Jo vo al inferno líbero e figuro

E assai piu parole volea dire

Aba el tremen de moste che si duro

Suo parlamento sece diffinire

Con locchio aperto z sol vedeua oscuro

Cesare puoi se parti per fosnire

Laltro baracto chauía cominciato

Che quasi psesso a sine e gia menato

Tedendo Bruto possente Romano
Aborir per Lesar tanta bona gente
Libera Roma co scriue Lucano
Remanea serua Lesare vincente
A pentir cominciose a man a mano
Thauer seguito Lesar con sua gente
Onde che diuerse arme se vestio
E piu e piu volte Lesare ferio

Aba li dei non sofferser cha quel boza
Lesar mozisse fra tanti fracasse
Per che non era anchoza gionta loza
Lon tutto che da Bzuto non campasse
Aba volser che sacesse piu dimoza
A cio che Roma puoi signozegiasse
Losi a quel che foztuna vuol fare
Pulla persona ce puo contrastare

Mompeio che da longe stana dricto
Cidi la gran bataglia el gran dissatio
De gran doloz nel coze era trasicto
Mon crede mai nel mondo banere spatio
De raquistar quantes perde qui ricto
Clede isium cozir del sangue latio
Delibero de volerse partire
Per non vedere isnoi tutti mozire

Questo so credo la prima cagione
Per che Pompeio del campo partisse
Laltra como Lucanoscrive z pone
Per che Lesar sua morte non vedisse
La terza di Lornelia la fazone
Lhe veder lei parea chel cor li ardisse
Pero sece sonar ala ricolta
E con quei cheran vivi diede volta

A Cesare rimase la victoria
Della bataglia e del mondo lhonore
Como de Linio dice lasta storia
E del Lucan; che so dicio anctore
Si come anchor de lui se sa mimoria
De tuttol mondo puoi so vincitore
E comando che nisciun piu serisse
A iperdetori; ma ciaschun se partisse

Tedendo Lesar gia li suoi notare
Mel sangue 7 compensando la faticha
Lbel di bauea veduto ai suoi poztare
Per confoztarli non sendugia micha
Sul campo di Pompeio li sio montare
Senza trasse cozoza ne lozicha
Disse signoz chauete fatigato
Ecchol thesoz chauete guadagnato

## Serto

Lonuiense a me chio nel deggia mustrare
Thon dico certo che Idonar sia mio
Lome ve piace lo podete vsare
Liaschun ne prenda quanto merto so
Dui non bisogna gia tropo pregare
Thero chogni crudel sase acio pio
Partiero qui el thesoro doriente
Liba pur le voglie lor non suor contente

Pouoi se miser nel campo e van robando Quei che giaceno sulla terra mozti Li duci con si re van calpistando E li parenti quali amar gia fozti Li drappi z larmadura dispogliando Lassali nudi insanguinati e tozti E pur non posson tanto radunare Che le loz vogsie possano satiare

Quella nocte restecte Lesar quiui Lon la sua gente z così repososse Laltro di se leuo e guardo riui E lacque suuiale tutte rosse Di morti tantire sorsa ancor di viui Feriti si che niun moner posse E quanto locchio po oltra mirare Lerra scoperta non se po sguardare

Bia comincianan qui glincei rapaci
Tenirse a pascere de lbumana carne
Leoni z ozsi con lupi vozaci
Aba non podenan tanta denozarne
Si como dicon le scripte veraci
Che da lun lato podesse dissarne
De suoz del campo per molte gioznate
Caden li membri da glincei pozcate

Puoi si comenza vna corruptione Si grande che niun la pua sostire Pero sio leuar teude z pauiglione Lesare per voler quinde partire Da longe in altra parte sacampone Quel alto Imperator si pien dardire Dr qui vn poco Lucan de lui tace Signoria tutti dio dia sancta pace

Chiore Balthasar e melechiore

Che ve partisti del fin doeriente

Per vigitare el vostro sale

Done chel nacque si poueramente E quella stella con tanto splendoze Te giudo sempze con la vostra gente Losi giudate mia debil memozia A cio chio possa seguir quista stozia

Braue fatiche e morte spauentose
Bubij consigli e assignar ragione
A niun sorti e anchor paurose
Adir porra chi ascolta mio sermone
Be quel gente che Lesar dispose
Lomei sugir e qual suor le cagione
Bi po lmal di Thesaglia intenderite
Lome morio Pompeio se vorrite

Signos come Lucano scriue e dice Qua altre a dietro z voi bauete inteso Pui che Pompeio se vide infelice E perder quanto chello bauesse speso E la gente de Lesar vincitrice Onde dolos li tieni el cos sospeso Lasciando el campo isuoi e labataglia El tutto se partio suos di Thesaglia

El suo camino ad vna selua volse Spatiosa alta e de sioz delitosa La qual nome da Hercule gia tolse E quind spozonana senza posa E mai in nulla parte se rinosse Tanto banena la mente paurosa Shi arboz le soglie tremando da esse Eredea che sosse gente chel seguesse

Auenga che la ruota giu disotto
Delalto luocho lhabia trabocchato
Thon li par esser pero tanto rotto
Chel sangue suo non fosse comparato
Anchoza tanto prezo ad vn sol motto
Quanto per Lesar gia bauesse pagato
E caualcando se fa buona faccia
Errando per la selua che limpaccia

Ensi andando piu gente scontrone
Ebe venieno in Thesaglia a lui scrusre
Mon era anchoza alongato el sermone
Bella cruda bataglia alo ver dire
Pero de merauiglia se carchone
Mel viso ognun che si el vedea venire
A lui incresce de gente trouare
Tolendo sconosciuto oltra passare

As a la fortuna che gia li fio honore

1 li domanda el prezo del feruitio

1 li conuerte in ira 7 in dolore

La gloria ricenuta del initio

E tanto piu li preme doglia al core

El mondo fra udolente e pin de vitio

Quantello fo del principio famoso

Potente fortunato e glorioso

Pero chi bene riguarda questa sozte

Non se dira per potentia beato

E niun po sapere ante la mozte

Si como el debia viuere soztunato

Dundane dignita son tropo cozte

fan vergogna a qual ne puoi pziuato

Pero niun se sidi si da pzima

Del suo salir che non guardi la cima

Losi Pompeio canalcana vinto
De po piu giozni sine al mar peruenne
Done intra vn siume che vermiglio tinto
Era di sangueze quini si sostenne
Della sua gente chanea gia depinto
Del mar gran parte e cambiate le penne
Duini era vna barchetta in qual passana
Dualunqua per ventura ini arinana

E cosi solo in barcha vna matina
Intro z dice al suo gubernatore
Porta me in Lesto z pomi ala marina
Boue Lornelia sta con tristo core
Quel disciolse la naue pictiolina
Per mar se mise a lui sacendo bonore
Brizo el temon z leuo in aer vela
Per andar dricto oue babita Lornelia

Lio ad vna terra Abetellina decta Quale era capo de quel isolella Omne matina Loznelia confrecta Teniua al pozto per saper nouella E in doloze e paura costrecta Pzima vide venir la nanicella Doue Pompeio e quel nocchiero staua Aba ella non sapea que sarecbaua

La barcha si siuenne apzorimando
Doue Mompeio sedeua simarito
Coznelia elusen da presso arsigurando
E comenza a conoscer chel marito
Abancali el core t vien desanimando
E tramoitita cade sun quel lito
Mompeio se vedendo transformato
Genendo solo tristo e conturbato

Le damigelle de sua compagnia Leuar Loznelia suso in li loz bzaccia E crudelmente aloz ognun piagnia E con le man se percuoton la faccia Fra quisto mezo Pompeio giognia E be par per doglia el coz ise disfaccia E ale damigelle aloza tolse Loznelia: 7 a se tutta la ricolse

E con dole e con ira e con pianto
Tennela strecta fra li braccia e lieno
Basciandola nel viso en ogni canto
Be grande angoscia e de sospirispieno
E sanza mai lassar la tene tanto
Che lo spasimo crudo venne meno
E gliocchi chiusi comincio ad aprire
E le man del marito anchor sentire

Mompeio che la vide reformata Lasciando lpianto comenzo a parlare Bicendo o donna nobilmente nata Poer che te voli per dolor desperare La sama dela tua gente pregiata Poer tutti isecol sempre po durare Mol la corrumper per tropo dolore El qual non de stare in gentil core

Le legge e larme non sonno ad vn modo
Abero sio so per arme amiserato
Driza la mente tua el voler sodo
E contra la foztuna moni piato
E vento mama che sol uero so odo
Abiu sia el nome tuo glozificato
Seguirme sol; che quando isenatozi
Dzincipi e re me rechauan bonozi

E dei considerar che laida cosa
Troppo donna dolere; se vita serba
El marito; quantuncha sia angosciosa
Sia mostra che la doglia sia acerba
Per la perdita facta; esser dannosa
Mella nimicha victozia superba
Tu piangi; 7 non per me poi chio so vino
Aba per chamasti quel onde io son pzino

Lusi de tal parole gastigata
Li membri infermi relevo a pena
E cosi comellera adolorata
Sedendo stette sulla molle rena
E lagrimando disse o suenturata
Se ai miei mariti io devea dar pena
Colesse dio chio sosse stata moglie
De Lesar che me sa morire in doglie

Aborto io o Crasso e Adopeio trabochiato E cio e per la mia mala ventura Certo non e per lo vostro peccato Tostra miseriarma per mia sciagura Tolli donqua mio capo aparichiato A pater penara cosi sto mal cura Doi volte o mai aggio nociuto al mondo E sacto tristo chi era giocondo

Jo bo facti li populi perire
Jo bo cacciati idoi dala tua parte
Conoscho chio so degna de mozire
Dz gecta doqua in mar miei membzi sparte
E volontier mel vederai sofrire
Siurolte se tu vuoi in mille carte
ZDa ben vozria che quisto sosse stato
Duando tu eri in arme auenturato

ADa puoi che vedi chio fo la cagione
De tua miseria prendime vendecta
Sci che tu si schuzato per ragione
Ad ogni gente che date laspecta
D Julia cruda la mia confusione
Receui da Pompeio per disdecta
D 2 li perdona z cusi in pianto sciolta
Recade tramortita vualtra volta

E cusi dicto a lagrime comosse
Sliocchi de tutti quei cheran dintozno
Lio molti citadin che aloz posse
Pegan Popeo che de mozasse un giozno
Aba trouo volontier vozren che sosse
Chel sesse li continuo sogiozno
Pezomettendo di far quanto richiede
El bisogno; aloz possa z tener sede

Mompeio regratiando loz proferta Dicea signozi so conoscho palese La vostra sede e nostra voglia experta E pero dispragiai ogni paese E solo auoi mandai la grande offerta E prima a voi de po le grande offese Riceunte in Thesaglia so venuto Per me nocente nul sera tenuto

Aba vna naue prego apparichiate
Lon fornimento e con gubernatore
Lon lagrime e con voce de pietate
fo fatto; z el monto con tristo core
Lornelia seco e fanti e altra gente
Lasciando ognun che remanea dolente

Pompeio aloza el nochiero adimanda Lome ello sa conducer quella naue E quel rispuse quantol mare spanda E ben conoscho loze bone e praue Da mezo di per fine intro irlanda So r conoscho scogli poggie caue E pero non temer freddo ne caldo Che nongni parte so te menaro saldo

Monpeio aloza sospirando dice
Mon me menare a Roma ne in Thesaglia
Duindi del mio doloz vien la radice
De niun altro luoco non te caglia
Omne altro luoco reputo felice
Muoi chio o quello ondio hauea trauaglia
Lio e Loznelia ouel mio intendimento
Abettime omai como te piace al vento

Quel di e la nocte sulla naue stecte
Pompeio: el nuouo sogiozno sozueniua
E aloza le vele al vento decte
Sarte racoglie e partese da riua
Ada pzima che partisse si vedecte
Plaue venir che qualunqua sugiua
Lampato de Thesaglia nauigaua
Pompeio douel sosse seguitaua

Sun queste naue venia Igneo e Sesto

Lon piu baroni e vn re doziente

E poscia cha Pompeio so manisesto

Lomando a questo re siguramente

Lhe saparechie tosto e vada presto

A domandare aiuto e menar gente

Ba ogni luocho chello ha subiugato

Seruitio sacto giuocho perdonato

E ancho cerchi tutta la marina
Di Gretia se trouasse alcun istomano
Campato dala persida ruina
Senza mozte o che sia ferito o sano
Coglisi in seme e tu poscia camina
Lasciandol mare la montagna elpíano
E presto segue quel cho comandato
Si che recuperían perduto stato

E cusi dicto el vento impi leuele
E cominciosse dal porto alungare
Et el col core amaro piu che fele
Per molte terre se vede passare
E tanto fanno che venne asasele
Do prese terra e vosse dismontare
E non in altro luoco piu possente
Aba sola in quel per chauea pocha gente

Lusi Pompeio in vna pocha naue Passaua per li pozti Siciliani Lomeli andaua gia in pace suaue E drieto vanno isenatoz Romani Lberan sugite ale serite pzaue Si de Thesaglia chanchoz eran sani E quando in sieme tutti gionti suozo Pompei con trista voce parla glozo

Compagni de bataglia e de fugire Exemplo e spechio del nostro paese Quantunqua fozza me sia qui venire Senzarme nudo per le graue osses Le qual cia convenuto sosserire Boza in Thesaglia z qui e ben palese Sia non lascio pero sperar conseglio Pero drizate vostre mente al meglio

Per chio non so in Thesaglia si caduto Lhio non possa la testa relevare E non ho ancho tuttol mio perduto Che io non possa ben recuperare Abario che su cosi moztal seruto Ad ogni gente de speranza dare Mon tanto a mi cho mille nave anchoza E sama di gran cose me rinchoza

El nome mío e anchoz molto amato
Aba io el lasso al vostro pronedere
Bone noi recurriamo z da qual lato
Postra speranza piu debiamo banere
Libia Turchia con Egipto o donato
In pace a iregi loro a possedere
El lun de questi tre andare intendo
Aba el meglioz dire chio ne comprendo

La giunenile eta me fa dubiare Ebel re degipto non me serui sede In Libia dico se volemo andare Eome el nostro bisogno vole e chiede Eagion me da de Biuba mal pensare Ponsando quel che natura li diede Ebel e di descenti damballo Mimico di Romani senza fallo

E per nation costus e de Mumidia Bente che tradimento sempre brama Quinci natura z quindi el tra inuidia E la victoria anchora el tira a sama Pero chel vense Lurio con persidia E pero temo che dicor non ciama Aba credo che sicuro siamoi Bire in Turchia quanto piaccia a voi

Duesta terra e da nemici lontana
Dal mar dissesa dal siume e da imonti
E loz pzodeza certo non e vana
Aba puoi che sonno a inimici congionti
Ben pzouano in bataglia z in gualdana
Lon lance z con saiette arditi e pzonti
Sci che se noi li bauen da nostra parte
Ibauerim gente siere e sauie darte

E se aduien che facciano el contraro

E volgam verso noi le loz saiecte

Lerto el mozir me seria meno amaro

Pensando non me suoz gia mai subiecte

Ada tropo mi grauara a parlar chiaro

Adozir per gente chio baggio dilecte

E anchoz piu se Lesar mi donasse

La mozte; o preso sel me perdonasse

Ese bauen chio babbia dal mio lato
Li Turchi: tha con Lesar bataglia
Bia mai piu IRoma non de bauer grato
Facto comesso in niuna trauaglia
Se Lesar vince Lrasso e vendicato
E vendicato e perdendo Thesaglia
E così dicto gia chiaro intendeua
Lbel suo conseglio agli altri non piaccua

Abnoi Lentolo che consolo era electo
Ba ipompeani essendo nella pera
Im pe leuato comincio suo decto
Como vderite cio so cosa vera
Bai ce recato a cotanto dessecto
Et baice cosi stincto ogni lumera
Ecce in thesaglia si lualoz caduto
Che sugiamo ainemici per asuto

Ponpeio or a te facto tanto vile Quista sconsicta; che tu non te sidi Se tu non suggi ala potentia bostile Inella sin del mondo a strani lidi Pon te vergogni tener tale stile Che muti el ciel e de tutti te ssidi E vai a idei altrui z in tal luocho Quel tuo sacriscio varra pocho

Tu vai in parte doue serai fante
Di colui chodia vdirti ricordare
Tu me faceui intender pocho in nante
De voler libertade conscruare
Tuctol mondo inganando hai facto errate
Qual parte se credea bene sperare
Donqua se tu la suggi per paura
Dregio cader saraí di tua ventura

De non saitu che sei nantiposto
Da ipzincipi Romani afacti darme
Sperando desser vendicati tosto
Ada quel chio credea pzima: hoza disparme
Che verra quel de Turchia tropo tosto
Che gia fongiuriato per disfarme
E vendecara pzima el suo doloze
Che Roma el suo; e cio ce disponoze

Moi haven facto vn fallo onde dolente Ester devemo assai senza mentire Lioe de dar licentia astranie gente Lioa nostri regni podesser venire Armatize cio non suoz provedemente Da lodareze pero piu nol seguire E se pur in Lurchia farin viaggio Ei non intenderan nostro linguagio

Diu cagione assignando anchora disse Che iturchi sonno crudeli e seroci Dero ricordo che sel anenisse Chei sosser contra noi non varrien voci De pregaria; ne parole remisse Cotanto sonno ilor voleri atroci E son si pini anchor dogni lucuria Che di tua donna te sarieno ingiuria

De non sai tu chelli hanno Lrasso morto
Del quale a Roma cade la vendecta
E pero dico se sei bene acorto
De quel a far deueresti hauer'frecta
Mon come amico de veder lor porto:
The lor terra per te non sería electa
Che como so dico te sia gran vergogna
Se Lesar prima di te la rampogna

Jo per me dico che sta gente e sola Chiogoderia se Lesar la vencesse E si ne loderia facto e parola Auenga che per lui mencrescesse Pero Pompeio tua voglia via tola. Che se co iturchi ad amoz te mectesse Lesar mostrar ragion non seria lasso Far contra ite per dir vendico Lrasso

E cosi iRoma li dareste un parte

E a gran gente daresti cagione

De contra te parlar per cotal arte

E done lei torrestite ragione

E cosi dicto ogni gente se parte

Dal senno di Pompeio z dal sermone

E consigliarse dandar, in Egipto

Per consiglio de Lentol come e scripto

Alor Pompeio con configlio vento Comando che ognun saparichiasse A mantenente dar le vele al vento E chenuerso degipto nanigasse Puoi cosi sare pareua ognun contento Conuenne che Sicilia se lasasse E cio so di Septembre ad vn matino Terso degipto prendendol camino

Mon si che lsol non sesse el ciel adorno

Evna spia venne a Tholomeo
Che sopra Imare stana per vedere
Se a quella parte venisse Mompeo
E molto tosto li sece sapere
Quel con la mente z col coragio reo
El suo conseglio sece richiedere
E disse eccho Mompeio z gia suedemo
Dr consegliate quel che sar denemo

Quini era vn vecchio che per longa etade Era stato di Phebo sacerdote El qual mosso da pura caritade Rende conseglio a parole deuote Pzegando el re chel mostrasse pietade E le suoi voglie dira sien remote Terso Pompeio cha lui so coztese De nante al tempo di suoi graue ossese

Ouisto consiglio el re non satisfece
Onde Fotino a consigliar leuossi
E disse a sar pur Ibuom quel che li lece
Pluocer a molti gia spesso trouossi
E la sede lodata pena sece
Pero questi acti sien da te remossi
Che sostener quel che soztuna danna
Piu dele siade lbuom se stesso inganna

Pero te sfozza a seguitar foztuna E acostar te col piacer de dio Per chello e quel che laer biacho in bruna E non voler di Pompeio esser pio Sello sa lhuom selice z tu taduna Com lui z sugge el miser come rio Che come inseme non sta lacqua e Isuocho Si lutile e lhonesto suge vn luocho

A voler sempre a bonesta mirare
Fa perder le citade e le castella
E volerle tener te connen fare
Liberamente alcuna cosa fella
Potentia con virtu non postare
Tropo congionta intendi sta nouella
Ebi teme del mal fare ogni rampogna
Sempre sta con panra z con vergogna

Por che Pompeio a te solo e sugito
Perduto bauendo or temete si poco
Danimo pocho te senti guarnito
Che spregia te temendo ogni altro loco
Or te dimostra qui siero e ardito
Abostrando che te spiaccia questo giocho
Credello che podiam si poco sare
Che non podiamo lui da noi scacciare

El va fugendo per la gran tímenza Chello ha di Cesar chella superchiato E teme del Senato la sentenza Qual ha lasciato in Thesaglia tagliato E deli regi teme la potenza Lecui venture el ha gia trabocchiato Oz teme el mondo che per lui sconsicto Oz per distrugere noi vi en in Egicto

Al mio parer noi bauen piu verace
De dolerce di lui che nulla gente
Lagione: che sai che sempre stemo in pace
E vissi piu daltrui quietamente
Idora ven qui como lupo rapace
Lurbando z dispregiandoce vilmente
E per farce cadere in grand errore
Face suspecti a Lesar vincitore

E pero dico chel suo gran peccato

Admir se debia col nostro coltello

Admir se debia col nostro coltello

Admir se desia dicto Admireo chel senato

Admir su prighiera te desse flagello

Auendote degipto incoronato

Acio se po responder bene e bello

Che mentre el so con Lesar ingarato

Aloi bauen sempre dio per lui pregato

Aba io pur bauea arme apparichiata Mon contra tema contra el perditoze Pero te damo mozte a quista fiata Ben che maiur letitia bauria al coze Se quista mozte a Lesar fosse data Aba puoi che la foztuna li fa bonoze Lon lui concurro quanto posso racto Aba te conuien mozire ad ogni pacto

D Tholomeo io te dico per certo
Le te delonghi da quel cui mal piglia
E segue ogni selice z serai sperto
Fede non di tanta meraniglia
Le onde ella non crede trar gran merto
Bia mai resguarda alcun con lieti ciglia
E cusi dicto tutti quei chidiero
Lomunalmente a questo consentiero

Adendo Tholomeo che questa morte Li era permessa da ssuoi consiglieri Lieto se sece e per fornir tal sorte Adendo glialtri chiama un caualieri Chiamato Achilla; molto sagio e sorte E si limpuse quei mortai mestieri Lioe che gisse tosto e si facesse Che senza fallo Pompeio uccidesse

## Zib20

Alora Achilla electo a questa fare
Tolse compagni e vna spada prese
E vna nauicella apparichiare
Fece; onello e glialtri intrar palese
E puoi se fecer sospignare in mare
Onde venia Pompeio aucte tese
Per fornir quel che gli era comandato
Dal suo signore a quel mortal mercato

Marla Lucan con voce di doloze Duasi insensato e com parole dira Dicendo D dio co pati tanto erroze Chel Roman sangue qui si se martira Duoz qui Pompeio si pien di valoze Per man egiptia; intendi cosa dira Pompeio mozi sotto alimpio imperio De Tholomeo o danno e vituperio

Mon sei mezo homo or come hai ardimeto De metter mano ale cose del cielo Come sai tu morire a tradimento Quel dio coperto sotto carnal velo Mon sai chello ha domato el mondo e veto E saltra cosa non te mone elpelo Mon sa chello e Romano e pocho amante Benaro so di Lesar triumphante

Abacto garzone anchor non puoi vedere Qual luocho ta fortuna destinato
Senza alcuna ragion te so sapere
Degipto el regno te tiene occupato
Sol per Pompeio a poco tencalere
De luirper ciuil guerra superchiato
E non considrí que te po aucuire
Facendo ituoi magior cosi morire

La naue de Pompeio nauigaua
Et era gionta gia presso a quel lito
Boue Achilla con fraude aspectaua
Per satisfar al suo crudo appetito
Mella callata lanchore gectaua
Colui che sentenda de tal partito
E Achilla gridaua alor guardate
Che periglioso el mar doue voi state

Sci che non lascia dietro oltra tornare
Lhi ven piu oltra se no acerti passi
Pero se voi volete inqua armare
Lonuen cha drictarpuoi mancha se lassi
Lon luna se congiogne doppio mare
Lastra e scogliosa con latenti sassi
Pero sendete della naue vostra
E passarim con la barcheta nostra

Se la fortuna non bauesse tolto

A Mompeio el buon prouedimento
Del quale sempre so sornito molto
Bene bauerebe bauuto acorgimento
De quel inganno ouello era gia colto
E baueria schisato el tradimento
Mer che imalsagi cuor cheran accesi
De fraude sacen segni palesi

Se Tholomeo bauesse ben pensato
In verso de Pompeo como deuia
Mon baueria vn caualier mandato
In sine a lui a mostrarli la via
Aba lui personalmente iseria andato
Con gran pieta z factoi coztesia
Aba el pol sece; e per quista ragione
Todea Dompeo sperar mala cagione

Enon guardasse ben chel pur temesse
Perpose la vergogna ala paura
E della naue in la barcha se messe
Committendo tutto ala ventura
Cornelia par chalora conoscesse
El temporeleaso della sua sciagura
Pero senza far mocto tanto dolse
Che della barcha traripar se volse

Mompeio che sacorge de tal festa Bisse queste parole choderete Morego Lornelia non messer molesta Ada tu e Sesto si ve remanete Io voi gir solo e voi sopra mia testa La fede del Tiranno pronarete Lusi dicendo Lornelia non vole E le man giogne e dice tal parole

Done vai senza me Pompeo crudele De per che mabandoni vn altra volta Quando prouasti de Thesaglia el sele La tua presentia alora me so tolta E in Les bo drizaste le miei vele Ben che dolente douio sei racolta Crudel per che me sai co tanta guerra Bauendome leuata dogni terra

E boza in mar mabandoni del tucto
E cosi dicto quasi simemozata
Piena de molte lagrime z de lucto
Per mar derieto da Pompeio guata
Lbe se ne va z e quasi conducto
Boue la vita li so terminata
Boue Septiuo bausa facta venuta
Lon vna nauscella e sil saluta

Quisto Septino era IRomano stato
Isoz e de Tholomeo gonfaloniere
Inbumano crudele e scelerato
Isiu che leone o altre bestie siere
Qual buom da prima banerebe pensato
Che Isosse stato a si facto mestiere
Cha piacer del Tiranno Tholomeo
La morte consentisse a gran Pompeo

Fortuna chi non baneria creduto.

Libe tu banessi a Roma perdonato

Libe non essendo in Thesaglia caduto

Dompeio: qui Ibanesti condannato

ra fuor dogni terra Ibai feruto

Lerto tal crudelta e tal peccato

Cergogna e a Roma e a quei chan vinto

E per infamia anchora sia depinto

Bía era loza extrema venuta

Che Pompeio perde sua libertade

Coznelia el guarda e da paura trema

Dz vdirite limpia crudeltade

Chanchoz pensandos sangue me se scena

Tdir perir si francha nobiltade

Bía Pompeio era ala naue tirato

Boue era Achilla con Septina armato

Alor casser le spade imalsactori
E demostraron segni di sua morte
Le qual quando lui vide tracte suori
Abustro como ello bauea lanimo sorte
E lanima restrense a qui dolori
E vergognose morire a tal sorte
Coperse el volto e piu mocto non disse
Alora gionse Acbilla e si Itrasisse
l'ü

#### Zibro

Jo dico per lo fiancho moztalmente

E puoi retresse el colpo z referio

Con vna spada lucida e tagliente

E quasi a quisti doi colpi mozio

Quel signoz francho e in arme si possente

Bran crudelta sosferse aloza dio

Puoi arferio e referio di bocto

Quel sempre senza voce e senza mocto

Aba se Pompeio fosse stato armato Lome era Achilla con la spada in mano Achilla e isuoi bauen mal nausgato Lhe Pompeio era in arme si sopzano Lhe mai on altro non ne so trouato Al tempo suo fra Ipopolo Romano Lhe sosse più delui sero e arguto Per tuctol mondo armato era temuto

Si patiente come bauete inteso Pompeio sostenea mozte e ferite E quando pur sentio de mozte lpeso Sfozzo le suoi potentie gia fallite Bicendo io non so miser quanto offeso E con queste parole reuerite Redisse Sesto e Loznelia mi vede Abozire; onde la mozte non mi lede

Losi dicendo lanima si sciosse
Bal moztal cozpo ouella era ligata
E nel aer sereno se ricosse
Poscia sece nel cielo la sua gioznata
Hel luocho chel suo merito lacolse
Standose in se cosi glozificata
Secese besse quagin dogni vita
E del suo cozpo lanima siozita

Alor Septino puoi chel vide morto
A lui sapressa el volto liscopersse
El quale hauena alquanto in se retorto
E anchor venerabile sosserse
Per li capelli el prese el male scorto
Bal busto lo recise e puoi sumerse
Quel nobil busto nel salato mare
E dio la testa ad un altro aportare

Quel fante che la nobil testa porta
La siccho su nel serro duna lancia
E al colore anchora non e morta
E questo sece a dispectosa ciancia
Lornelia quando so de questo acorta
Sensanguinana luna e laltra guancia
Lon le suoi manire dicena marito
Per me se gionto a si facto partito

L'he mentri tu schisasti el camin dritto Tenendo in Les ho per me dolozosa Lesar prima de te gionse in Egitto Per chio son la cagion disuenturosa Per la qual tu se morto e si trasitto Qual altra man nel mondo sería osa De poner mano a si alto signoze Se non sol Lesar pin de gran suroze

Del mio Pompeio la gran podestade
Coi sete errati e certo non sapete
Doue sta la sua vita in veritade
Ferite me e si succiderete
Che suine in me con tutta caritade
Marinar gectateme da alto
Si chio perischa in mare ad vn sol salto

Psego che prendi le suoi arme stesse
Est muccida ondio bauro letitia
Poresti chio a Cesar rimanesse
Chel bauesse di me festa e primitia
Pregon del mar prendendo grande altura

Septino prese quella nobil testa TRuppela dietro el cerebro ne trasse fio medicine con arte funesta A cio chel viso cognito durasse Colendo a Cesar sar presente e sesta Duando ale parte degipto ariuasse El corpo lascia in mar si dissormato Como quel che de sua testa prinato

Elora quel giorno e la nocte passone
Elora vn gran Roman Lodro chiamato
Prese vna nauicella e nauigone
Lanto per mar che quel corpo ha trouato
El quale el prese e a terra el tirone
Prien di dolore t di pianto hagnato
Prose ia peruenne presso duna grotta
E secel suocho duna naue rotta

Poscia con pianti e con dolori immensi
Le pose el busto chello bauea trouato
Queste lodore t questi son lincensi
Onde quel corpo alora so ornato
Come non temi tu che quisto pensi
Quantunqua si nel mondo sublimato
Quando quel che del mondo so signore
Sencennera vilmente a disponore

L'omelia della naue vide el fuocho
L'be fullarena ardena picciolino
Destrugendo si viene a pocho a pocho
E Sesto piange como vn fanciulino
E L'odro tutta nocte sun quel luocho
Stette a fornire apresso del matino
L'auo larena z come meglio potia
La cenner mise z dun saro copria

Poscia con vn carbone chera spento Scrisse nel sapo qui giace Pompeio Losi volse foztuna che spauento Quando li piace al buon sa z al reo E de qui se partio aloza atento E suggi per paur de Tholomeo Pero chel giozno molto sapzessaua E lalba da levante se schiarqua

Signozi io so qui afatigato tanto
Chio mi voglio alquanto riposare
E voi anchoz ve riposate alquanto
Puoi se toznate seguiro el cantare
E per Pompeio che so quasi sancto
Pzeghiamo dio signoz che non ha pare
Che gli perdoni se mai perdonato
Da lui so a niuno in haptizato.

Ergine matre puoi che parturilli El tuo figliolo p paura 3 berode Lon Josep in Egipto ne fugisti Boue fuoz facti pina tante frode

E quando in quelle parte tu giognesti Bratie rendesti a dio e molte lode Fin che quel traditore iniquamente Sece perire co tanti innocente

Spira la mente mía de tanto lume
Lhe feguir possa lexcellente stile
Seguendo a verso a verso el bel volume
Lhe tracta vna materia si gentile
Jamosa recolenda al alto nume
De quella vita tanto signozile
Abentre che vita socora che morta
Fra lnumero di beati viue acorta

Lanima de Pompeo quiui non stette Da volo in cielo el dicto luocho prese Quindi se mosse: Lucano el credette E renede Thesaglia e lsuo paese Losi volando per sar suoi vendette Bentro dal pecto di Bruto discese Lolcui voler in tutto confirmone La mente el cor del rigido Latone

Di questo Lato par che Lucan dica Lhe prima che bataglia dechiarasse Quel che lhonore bauesse de tal trica Onde nel mondo puoi signoregiasse Pompeio odiana e non lamana mica Auenga che con arme el seguitasse Alba per amore questo sacea Lato Della sua terra e ancho del Senato

## Dctauo

Ma puoi che vidi la graue perdenza iRicenuta in Thefaglia Mompeano Dinento tutto: e con molto feruenza Se fe conducito: e Capitano Credendo anchoza toznare in potenza Aba quel pensier li tozno tropo vano Che po molte fatiche fame e sete Se medesmo succise como vderete

Ben che dice Lucan che nol faceua
Per desiderio de signozegiare
Pe desser servo anchoza non temena
Aba per francheza e liberta refare
E mentre el visse bonesta mantenena
Potese patre de virtu chiamare
E altro ben di lui se dicea tanto
Che a quel tempo era tenuto sancto

Duesto po la bataglia infortunata L'he so in Thesaglia stette molto pocho Che di sugiti sece vna adunata Abisela in mare in naue in certo locho Etanti ne trone in quella siata Cheran campati da quel mortal giocho Che rempier mille naue a non mentire Duando del porto se volser partire

Moscia se di partier senza dimora Fugendo per paura el vincitore Ebi credere baueria possuto alora Ebe tanta gente sugissel terrore Aba Lesar valoroso si liscora E fali perder tutto ellor valore Losi sugendo in Libia ariuaro Dui preser porto e tutti sadunaro

E con questo nauilio in questo stuolo Si era Lato Scipione e Igneo El qual de tempo era lmino: figliolo Lbe viuisse a quel tempo di Pompeo E ancho: non sapeno el crudel duolo Facto dal tradito: re Tholomeo Aba elli el saperanno a man a mano Scoltate donque que dice Lucano

Stando Lato Igneo e glialtri anchora Lon quelle naue su iporti de Libia Si reguardaron per lo mare alora Lomo dice Lucan che ne sa bibia E senza far così longa dimora Teder venir per le marine rabia El quante naue z esti alor dubiaro Che non venisser sorsi in lor contraro

Egli eran pini de si gran suspecto
Chenogni naue che venisse ad elli
Credeuanse hauer Lesar alpecto
Che li venisse a rendopiar flagelli
El sangue aloz si curre freddo e strecto
Tutti homini credendo aloz rebelli
Aba quelle naue altra gente poztaro
Che elli dal pzincipio non pensaro

Pero chen quelle naue era Lozniglia Bolente molto e anchoza vera Selto E altra gente con la loz famiglia Che fuginan degipto oue molesto Li fo landar: como anchoz se bis biglia Et e per tuctolmondo manisesto E cosi nauigando venner tucti Boue suoz puoi molte tristitie e lucti

#### Octano

Duando se fuoson tanto aproximati
Le luno z laltro conoscer se puote
Igneo guarda li drappi squartati
I cigli bassi e le batute gote
De Sesto e de glialtri suenturati
Elor gran doglia nel cor li percote
se senza altro parlare disse Igneo
Fratel doue e nostro padre Pompeo

E con le voce se mise nel mare
La doue lso apresso del morire
Dicendo fradel mio nol me celare
E ello viuo o vedestil perire
Alora Sesto comincio a parlare
O frate auenturato a cui vdire
E conceduto essendo in altro porto
E lgran dolor del nostro padre morto

E sappi gia che Lesar non luccise
Ante sol re degipto traditoze
Fratel so vidi quando vn lirecise
La testa; ondio mozina di doloze
E quando Achilla la spada limise
Mel siancho qual a me partina lcoze
Fradel così vidio Pompeso tractare
Da longho e tristo nol podecti aitare

Poscia vide nel mar gectare elbusto
Del nostro padre essendoli tagliata
La testa; come fosse stato vn fusto
E quella so in vna aste poztata
Pareua el volto mozto anchoz robusto
Adostrando la sua faccia venerata
E puoi vdie che vosse la ventura
Insullarena darli sepultura

E quisto sece Codro nostro amico

Per tollere mangiare el corpo a icani

Fratel non so per che cio piu replico

Questo vidio z quei pochi Romani

Cheran con meco nel porto nimico

Percotendose el viso con le mani

E facendo cordoglio e tal lamenti

Qual soglion far color che son dolenti

A loz Igneo bauendo vdito questo
Mestrido mise ne lagrime sparse
Anzi pieta e ira el siero infesto
E reschaldato quasi se rearse
E cosi facto disse molto pzesto
Che ciaschedun se sfozzi aparichiarse
Dandare a far vendecta del delicto
Comesso:per quel traditoz degipto

Mon me porra tener marina forza
Mon mi porra tener contrario vento
Mulla cagion fera che mi ritorza
Mer fin che ltraditor non fera spento
Mon rimarra in egipto legno o scorza
Che non sia arsa dal suo sundamento
Mon sera muro che non sia aterrato
Me bom ne bestia che non sia tagliato

Mon sera deo tempio o sepultura
Le non sia messa a ruina e a suocho
Lerra Pompeso el monte e la pianura
Le deserto sera qui ogni luocho
Mon rimarra imagin ne sigura
Me habitatione assai o pocho
Lato lodo ad Igneo el suo dicto
Aba quieto el suo animo afflicto

## Octavo

Abentre che queste cose se diceno
Spandese la nouella sulla rsua
L'he Pompeio ora morto z es piangeno
E si come Lucano par che scriua
Quantunque qui non sia ritracto a pieno
E laer in tante voce se rempiua
L'he puoi chel mondo so stabilito
Si gran corrocto non so mai vdito

Aba come che Lucano qui demostra Mon so Lornelia a questo primo pianto Perchella era renchiusa in vna chiostra Buna naue insentina dalun canto Per satisfare ala volonta vostra Lomo questera ve diro alquanto E per che ella come desperata Era desotta ala sentina andata

Pouoi chella vide vscir Pompeo de vita E comprese lengiurie che sofferse Aborta con lui volontier seria gita E pocho men chen mar non se sumerse Aba dali suoi ella so impedita Si chella per parlar laboccha aperse E disse o Sesto che stana smarito Lose a lei comandate dal marito

E fuozon queste se Lucan non erra Che Pompeo disse a Loznelia pziuato El cio che de po me non falli guerra El Cesar cha de sedia ma leuato E auenga che gia la tenga la terra Hel mare pur non so anchoza fallato Pero a imei figli di che cio me piace Che con Lesar mai non vogsion pace

Abachei sien sempre sul mare offendendo

Bani Lesariano alor podere

Thiun pensier di posa mai bauendo

Questo e lmio testamento el mio piacere

Thiuno altro concepto in lor sacendo

Se non di farli guerra e dispiacere

Losi lidi dalla mia parte; tella

Losi li disse e trasses la nella

L'bauea indito: 7 puoi se desuestio
Di drappi relucenti e auilossi
Del sondo della naue puoi vicio
Quandella vdi chel gran pianto leuossi
E venne a terra e sece Lato pio
A pianger: che mai piu non ritrouossi
A tale officio: se non a quel boza
E tutti glialtri repiansero anchoza

A presso el pianto Lornelia se fare An fuoco e poscia tossi vestimenti E quelle insegni che solea portare Pompeio a isortunati auenimenti Lon le qual so veduto triumphare Et esser glorioso in molte gente E in persona de Pompeio magiore Quini lincennero a gran dolore

E molte cose lamentando disse
The per longheza non son qui ritracte
The tutti glialtri a gran doloz trassisse
Si che comunamente ognun sibacte
Aba sopza cio chio volontier vdisse
Pompeio suoz de mondane baracte
Fuoz le parole el pzegio che li diede
Tato con eloquentía ce confede

#### Octavo

TLa cennere che Pompeo rapresenta L'he de lui ce de far ricordare Abagior che nulla face grande E chel non hebbe mai ne haura pare Mon so in lui mai ragione spenta Aba sempre so costante a conservare Justitia e liberta con sua potenza E sol trouosse senza alcuna intenza

Ebe mai del popol volse signozía Essendo apparichiato per servire E del Senato havea la rectozia Abai non li volse el regno contradire Sempze lasciando aloz la maiozía E per bataglie vincer e sinire Bia mai non dimando piu chello havesse E volen che negar lise podesse

Del suo volea cha daltrui se donasse Poche richeze per se retinendo E molto diede chi bene aguardasse Lon ordine de largo cio sacendo E auenga chello arme adoperasse Amo la pace armato e combattendo Dauere officio assaí se delectava Dilecto bauendo quando li lasciava

Lasto so ello e la sua casa tutta

E nel viuer anchoza temperato

La sua soztuna mai non so corrutta

Suo nomesempre chiaro e venerato

Lanima sua da vera se conducta

E cio a Roma he gia molto giouato

La vera liberta el vero honoze

Dicer se po che com Pompeio moze

Jo dico ben chel fo auenturato

Ad esser mozto puoi chel era vento

Chel era certo puoi chel era nato

Chesser li conuenia damozte spento

E puoi che cosi e sel vero io guato

Adeglio e mozir che seruo esser distento

Cinendo ello podea vino seruire

A Lesar onde meglio li so mozire

Jo prego dio che prima chio dinegna Scruo; che Giuba me faccia altretale E la mia testa per Lesar ritengna Lagliata a crudel morte; 7 minor male Seriemi; e tal preghiera veggia io degna E del suo dire so la fine cotale Aba quelle gente che prima scoltaro Parole siero e da lui se scostaro

Stare in boste lincresce e far bataglia
Sapendo che Pompeio era finito
Pero vn Sicilian se da tranaglia
Belenar vele e de lasar quel lito
Lhio vence omai non se cura vna paglia
Aba prima chello sia quindi partito
Lato el reprende e si lidice o Larcho
Mel animo con teco me rimarcho

Tu da Pompeo fosti preso in mare
Per ladronitio che va doperana
Aborto Pompeio torni ora a surare
E mai se satiara tua voglia prana
E anchora volena altro parlare
E cosa el trasse onde molto ligrana
Poro chel vede tutta quella gente
E be se volea partir palesemente

### Octano

Di quali vn caualier fauella aperto Dicendo Lato partir ce volemo Moi te facemo a nostra possa certo La lamoz de Dompeio a quauti semo Se prender arme e sappiase scoperto Mon bataglia civile la quale bauemo Sine a qui factor ello e ora morto E pero de partir non bauen torto

IR eneder noi volem le nostre case E nostri padri moglieri e siglioli Qual longo tempo son voite rimase Di noi: seguendo ipompeani stuoli E de baldanza e dalegreza rase Quando baneranno sine inostri duoli Pompeio e mozto z Thesaglia non vale mai non speramo altro che male

Moi sem gia vecchi e nostra vita e breue Tolem tornare a morirce siguri L'he morire in bataglie e cosa greue L'on le ferite e dolor son piu duri Jo veggio iduci che non mi par leue Senza sepulchri lasciar como suri E senza questo ben che noi vinciamo Torria saper que noi ne guadagnamo

Per che volen mozir aitando Biuba
D per aquistar Sithia o larmenia
Piun de lozo non mi da ne ruba
Perdendo e aquistando signozía
Impome bando la Romana tuba
Lei obedischo pur che grande sia
Abentre Pompeio vissi io el seguitai
Cesare voglio per maioze o mai

Jo bo fin qui Pompeio seguitato
Per duca: or seguo cui fortuna vole
Pon spero desser gia mai fortuna to
Lesaro tien quantung e sotto essole
Emathia glia tutto con ferro dato
Di que lun si fa sieto e saltro dole
Et ello e solo o mai sello volesse
Pual dare a suenti salute podesse

Mor e peccato bataglia civile

Che vivendo Mompeio pareo fede

Mero da feguir comune stile

Cato el publico signo ora mi crede

Se tu per IRoma non vole ester vile

Mellanimo tuo pensa attendi e vede

Cui IRoma ha facto cousolo e colvi

Tien per magiure e cosi farim nui

E cosi dicto da terra partio
E monto sulla naue per partirse
E molta gente aloz costui seguio
Besideroso ognun delinde girse
ABa Lato quando cio vede e vdio
Anon demostro pero denpaurirse
Anzi con voce francha prese a dire
Aneste parole che porrite odire

Biouentu donce con volonta pari Bauete larme mosse a sar bataglie Per amoz de segnozi a igrandi assari E non per Roma a laspere trauaglie Te sete messi:per terra o per mari Si sete stati a tanto repentaglie Per acquistar el mondo a lastruí bene E per voi non chiedete astre che pene

#### Dctauo

Abiseri Julio or non ve vergognate De voler viuere a lastrui sernitio Onde per voi morte desiderate The va corgete quanto el e gran visso Bial vincere e securo se ben guardate El sugir mai non merta benesicio De non vostati imbiberi signoria De viuer sotto giogo tutta via

Per Pompeio con pericol combatteste Qual como servi vi podea vsare E per IRoma combatter non vorreste Per liberta comuna reformare Da puoi cha IRoma tre signor vedeste Dre vn solo e deiten vergognare Che quel de parthia e ancho quel degipto Pin de te faccia a conservar suo dritto

O vituperio o gente traschiattata
Che non hauete per liberta cura
Idauendo vostra vita abandonata
E la vilta non tenete laidura
Anzi ragione e per voi disprezata
E lasci tutto perseguir ventura
Toi podete sar piu che Tholomeo
Che per paura occise el gran Pompeo

E se pocho ve par quel che lha sacto
Quini e Lornelia Igneo z ancho Sesto
Quini e anchora che non e dissacto
Parte del Roman sangue da linsesto
Lumulto de Thesaglia connoi tracto
E che sian viui come e manisesto
Or nuccidite e morti ce portate
E Lesarrel suo amor così acquistate
m ü

Ese volete che non sia saputo

2 ce prendete z in mar asogate

Puoi legiermente ve sera creduto

Che le nostre persone sien tagliate

In Thesaglia: o sugendo sia caduto

Ciaschuno in luocho oue non siam trouate

E puoi andate lieti e con baldanza

E Lesar che ve faccia perdonanza

E se volete prezo di moneta
Portarite al tiranno la mia testa
La quale el vedera con faccia leta
E daraune denari; t fara festa
E non sugite che tropo se veta
La sugga; e così alora finio questa
Sua diciria; com parole dira
Plella qual ragionando se ragira

De po queste parole quei pensaro
Et riconobber la vilta mostrata
E le loz pzime voglie reuocaro
Come se vede fare alcuna suata
Quando apartirse gliapi abandonaro
La casa quale baueno el verno vzata
Ter procurar sugendo nouo stallo
Duoi se restanno adun suon di metallo

Losi color negli animi remossi
Ba lor volere al dicto di Latone
Be seguir lui ciaschun inanimossi
Estuor seruenti per quella cagione
Por nausgare ognuno apparichiossi
Lon buono effecto e grande opinione
E nausgaado venner a Lirena
Posscia de qui sulla bicha rena

### Octablo

Be Lentol ne di Abarco Cicerone E daltri gran IRomani e Senatori Campati dala grande occisione Stata.in Thesaglia con tanti dolori Se de lor piu non si sa mentione Piun ne prenda dubio ne errori Per che Lucan nol dice e so nol canto Aba di Sesto 7 Igneo vo dir alquanto

Sesto & Igneo e lor madre Comilia Si se partier dal rigido Latone Lon alquanti Roman senza vigilia E in Spagna ciaschun a riuone E rabunar gran gente de Sibilia E della spagna comel libro pone Ad vna terra chiamata era Amonda Che poi a tempo se chiamo Bironda

Quini si eral conte Bansello El qual so grand amico di Pompeo Benignamente alor nel suo bostello Riceune quel signor Sesto z Igneo Per sar vendecta del traditor sesto Del re degipto iniquo Tholomeo E giorno z nocte pensauan nel core De sar armata contra el traditore

In questo tempo per lo gran dolore Cornelia infirmo: z puoi morio E sepelita so con grande bonore Ba isuoi siglioli e gran pianto se sio Aba costor lassa alquanto qui lautore A tempo e luocbo ce tornaro io Ritornar voglio a Cato'e sua brigata Quai secero in Libia lor giornata

Aba come prima trapassar le sirthi
La pena della sete e di serpenti
In questo luocho non intendo dirti
The comei siero in quei paesi ardenti
E como molti ce lassar li spirti
E come cato conduste sua gente
Ben che lucano el dicha in questo luocho
To voglio a Lesar ritoznar vn pocho

Lesar di po la grande occisione Facta in Thesaglia quindi dipartisi E ognialtro pensiere aloz lascione E così parme che Lucano aussi Sol a Pompeso drizando lantentione Edito gia comel per mar sugisi Et el per mare si luol sequitare E per sin che nol troua mai restare

E nauigando molti mari scorse

Tanto che venne sul porto di troia

Quale era guasta sun quei luochi sorse

Bone giacea quel che so lieta gioia

Bector cioe: cui aspra morte morse

Per sare a igreci con sua sorza e noia

Boue vn lauoratore el vidi andare

E lascio lopra e cominzo a gridare

Abeser dicendo qualunco tu sia
Porego che de pasar non habi ardire
Or torna a retro o tu prendi altra via
Che voler passar quindi e gran fallire
Oni giace lsior della canallaria
La lucerna del mondo el nobil sire
Hocctor che so de tuctolmondo specchio
Reguarda el suo sepulcro guasto e vecchio

#### Octavo

Lesar vdito cio con reuerentia
Discese a piedi che era a cauallo
Puoi lento lento e con gran providentia
Cenne ala sepultura e senza fallo
Era abassata la grand heminentia
Piu non vi suce pietra ne cristallo
Ondella so ornata;anti e coperta
Darbori e derbe e tutta gia deserta

Lesar resquarda quelle antiche cose
Lhe sonno in tuttolmondo auenerare
Lonsiderando lopze gloziose
A pena di veder se po satiare
Pouoi con parole molto affectuose
Fece vn altare in alto dirizare
E per honoz de si gran benesicio
Oni arse incensi e sece sacrisicio

E disse orando o anime che sete
De suor di corpi che son qui nascosti
O di troiani chen Roma sedete
Ouanto conviensi segreti reposti
O mio Enea hora provedete
L'he imici pensier vengan sorniti tosti
Jo so suostro nepote che vhonoro
Tel primo suocho o so suostro dimoro

E io prometto a voi com pura fede Sel prego mio per voi fera vdito Lhio faro noua Troia e quanto chiede El bisognoral honore stabilito To hagio cio a iRoma che tua herede Losi dicendo quel signor ardito Tide el sepulcro splendido dacchille Doueran pietre e carbon piu de mille

Duesta non era si come la prima
Pero che igreci quando preser Trois
Dissecer ogni cosa con lor lima
Aba questa tomba servar per lor giois
Puoi Alexandro co dice la rima
El quale alo re Bario diede nosa
Quandello andava conquistando Imondo
Armo quivi quel signor giocondo

E pero che fo Bzecho in veritade E sapendo dacchille la fozteza Tide la tomba per lantiquitade Alquanto hauea perduta sua belleza Onde el mosso da bona caritade Larsio piu bella e de magioz grandeza E sece sacríficio e molto honoze Lodando Achille del suo gran valoze

Cesare quini dimozo tre giozni
Buardando lopze e lantiche miraglie
Bide isepulcri di baroni adozni
E done gia finoz laspere bataglie
El quarto di fio sonar trombe e'cozni
E rizar la sua ensegna a none entaglie
Partise e nanigando a ricto stilo
In septe giozni gionse al caldo nilo

Bionse di nocte e prima aspecto Igiorno
Lbe lui volesse qui terra pigliare
Per che lsentiua vn tumulto dentorno
E pero non volea de nocte intrare
Aba quando venne el di de sole adorno
Et el anchora stana ad aspectare
Acchilla venne dal re Tholomeo
E rechana la testa di Pompeo

### Dctauo

La qual era dun palio coperta
Si che non se vedea senza scopzire
E prima chel facesse tale offerta
Con chiara voce comincio a dire
E con parola cognita z aperta
Puoi chebbe facto el degno renerire
gran Romano o domatore del mondo
Ben te puoi alegrare z star giocondo

Jo fo presente el quale anchor non sal Per lo qual solo ora mai sei seguro Ebolomeo ha donato morte e guai A quello chentesaglia a te so duro Battaglia in terra omai non hauerai! Chiaro te sacto quanto tera obschuro Pompeo che te volca rinouar guerra Per nostra spada e morto in questa terra

Lo tanto preco chauen comparato

Teco per fede ce lega tal pacto

Adongs per che par che sia doctato

Tenendo te in Egipto a venir racto

Prendi el regno degipto che te dato

Lon tanto prezo tu bauesti facto

Per hauer questo regno com Pompeo

E a tua gratia prendi Tholomeo

Puoi te pregam che tu non tenghi vile Questo don per che facto delegiero Le sia venuto; non e si humile The basso come pare a dire el vero Lostui a Tholomeo sece servile De saro el regno e tucto egipto intero Lostui nei grandi ossici cha vsati Suo ano e genitore ha incoronati

Ese per questo el nostro sar so froda
Ter tanto te sei tu piu obligato
Che volendo sar cosa che tapioda
Dauemo honoze e sede fraudato
E tu rechi apzegio e ancho aloda
Che questo mal per te non e opzato
E così dicto la testa scoperse
Fise piu pzesso za Cesar losserse

Anal per la morte alquanto era mutata
Perduto bauendo la forma el colore
Epero Lesar piu duna siata
La reguardo con alquanto stupore
E puoi chellebbe ben rasigurata
Lalma comosse ad ira cadolore
E suspirando longamente pianse

Tanta pietade al core alor las ranse

Ben che Lucano par chaltro credesse Lio e che quel venisse daletitia Laqual celare Cesare volesse E recopzir demostrando tristitia Per che la gente pietoso el tenesse Adostro de caritade tal divitia Ada glialtri autozi dicono aperto Che Cesar per pieta pianse per certo

Dice Lucano te degno de fede El dicto suo; che Lesar pianse aloza Mon gia per doglia laqual el coz lede E con questa ragion suo dicto bonoza Per chentesaglia do so la gran cede De cotanti Romani non pianse aloza Se cosi pianse quini per un solo Per mille denca pianger con piu duolo

#### @ctauo

Describe depianto el denere Describe como a tal buon connenía E dimostrato deco: e el dolere Lon lacrime ondel bagnosse pria Retorse gliocchi e non vuol piu vedere Latesta; onde dotor li venia E ad Achilla suoi parole disse Quale Lucano in questo modo scrisse

Leua denante ala nostra presentia

vil breusero sto mortal presente

Del tuo signore; chasai pesor sententia

Aberta da noi sio sosse conoscente

Che di Pompeo non sa la violentia

Thel sallo ondel peccha mortalmente

Pero chauen perduto de podere

A suenti perdonar come e deuere

Jo dico ben se a Tholomeo tiranno Cleopatra sua soza sosse amicha Jo pagara el tuo re del suo assanno E la mia sozza seria sua nimicha La testa tetozria pez farli danno E mandariela a lui per chel sentricha Desser nel mondo suoi arme pzinate E a nostre satiche la meschiate

Adonqua la victoria de Thesaglia
A quel degipto ha cresciuta la ragione
Si che de mouer arme se trauaglia
E non conosce nostra opinione
Mon sostenne Mompeo se dio me vaglia
Reger nel mondo per nulla cagione
Monque sio so dal tuo re sostenuto
Indarno bauemo el mondo combattuto

Jo non credetti che nel mondo guerra Esser podesse senza mio volere

Aba boza veggio sel pensier non merra
Che non e si; ma contra mio piacere
Regono doi signozi alcuna terra
E cio se po chiaramente vedere
E se non che mia sama sa devieto
In nave rentraria toznanto a rieto

ABa non vorrei che la gente credesse Lhio schifasse egipto per paura Thesaglia sece chio mai non temesse E così li me comando ventura Tutte potentie me son sotto messe Temena me pero sugio Mompeo Del suo sugir so pena Tholomeo

Abal gran fallire e línperbo missacto
Li remettem per la sua gioneneza
Donamoli el peccato chello ha facto
E voi che sappia che maior largheza
Far non si po a cosi malfagio acto
Che perdonare 7 mitigar lampieza
E voi farite nona sepultura
A questa testa gia molto sigura

E discauate gli ossa e socterate
E con la testa sua larcongiognete
Monoz di censo z sacrificio fate
E nella sepultura lo ponete
Senza la mia venuta com pietate
Mompeio che sugendo la mia rete
Mima da Tholomeo vosse la mozte
Che viner meco pari ad vna sozte

### 10ctauo

Ma quanto lmondo ha perduta letitia Quanta concozdia e pace e qui perita Mon piaco a idij ondio haggio tristitia Mompeio chio te conseguiste in vita Si che ponendo giuso la primitia Del arme auenturate e via partita Monne ira hauesse dio per te pregato E como gia te tenesse abracciato

E per merce de tutta mía fatiga
Desser tuo par seria stato contento
Alor con sedel pace z senza briga
Baueria facto e messe intendimento
Pregando dio chogni dolor mitiga
Del cor tauesse tracto ogni tormento
E tu per me isenator pregato
Che de bon cor mauesser perdonato

E per che Lesar tal cose dicesse
E dimostrasse doloze e pietade
Mon so niun pero che ne piangesse
Mon credendo dicio la veritade
Anti creden che Lesar sen singesse
Lesar volendo dentro crudestade
D liberta o quanto sei tu bona
Cha Lesar piange altri alegro ragiona

Signor a quisto canto faro sine
Per chio mi sento molto a fatigato
Ondio prego le virtu divine
Obe ne mantengha tutti in bono stato
Si tornarite vn altro giorno quine
Te seguiro la storia el gran tractato
De quei degipto che vosser dar morte
A Julio Cesar che so tanto sorte.

O Abettesti in man de sctó Simõe

Et el pphetizo de que gran duolo

Chalcor bauria dela sua passõe

Poscia da te se parti tutto solo

E gi al tempio e vense omne questione

E tu regina del regno celozo

In chatreda el vedeste tra colozo

Ondio te prego per quella letitia

Le tu nauesti quanda el retrouasti

Le prima baueni gran doglia e tristitia

Lon quel Josep sior de glialtri casti

Le la mia mente non facci auaritia

De belle rime; ma tanto che basti

A recitare questo nobil cantare

Elle quale io vo tosto ritornare

Jo credo ben che voi ve ricordate

Lomo de qua lasciamo el dritto stilo

Della verace storia: T denisate

Parole banen trabendo vn altro silo

Lio che Lesare sio con suoi giornate

E prima e puoi che nanigasse al nilo

Per cio mi piace ala storia tornare

Jer voler lopre di Lato acontare

Lato partito dal porto ouel era
De po el gran pianto de Mompeio facto
E renocata dognun la voglia fera
E reducto con lui a fermo pacto
Dice Lucano e cio fo cosa vera
Che verso Libia fece el primo tracto
Mer voler gire a Biuba a consigliare
Como podesse contra Lesar fare

In prima venne al porto de Lirena Ana cita; poi a maiur peruenne Quinde passo le sirthe in sulla rena Aolo in Libia como bauesse penne Lucano quiue scriue laspra pena Che Iduca Lato co li suoi sostenne Lio dale sirte z poscia dali venti Dascte; da la rena; e da sserpenti

Dui Lucan dice come el confortone
Le gente suoi a sostener dolore
E anchor par che mostri la cagione
Per che se miser a tanto labore
E come vennero al tempso Bamone
I cui spaesan saceno bonore
Con deuotione e sacrificio pieno
E come cato respuse a Labieno

Et dulo e Massidio e leno anchoza

E Paulo moziero al gran slagello

E per chenlibia fan tanta dimoza

Cennenosi serpenti: e ancho quello

Remedio per chel Sillo se ricoza

E la pzoua che san de loz fantini

Del frescho parto essendo picciolini

Aba per che questo non par della stozia
Encho me par che Lucano scriuesse
Longo a magnificar di Lato glozia
E per mustrare anchoza chel sapesse
E per la sua virtu sar piu notozia
El cui molto mostro che li piacesse
Pero non curo qui rimare a pieno
Danti al mio potere refrengol freno

Eben chio passi cosi breuemente

Mon descrinendo el Libico paese

Mon lasciaro cosi confusamente

Alcuna diciria; anti palese

Motare intendo e asai me piacente

De quelle che da Lato suoro intese

Per dar sorteza a quei chel seguitaro

Quando in le sirthe a gran periglio intraro

Le dicte sirthe son rene scoperte

I luocho a luocho sci che terra pare
In alcun luocho son dacqua coperte
Pero sondo si che puo se nauigare
E pero le loz vie son tanto incerte
Che chiare non se posson giudicare
Si choz per lacqua e oza per la rena
Fanno alandare e al nauigar pena

E per passare a Sínba come e dicto

Lato delibero quinde tenere

De gnialtro passo li parea suspicto

De Lesare pensando el gran podere

Che tucto lattro mondo banea interdicto

Pero volendo fare ai suoi sapere

El periglio el assanno della via

E comincio fra loz tal diciria

D voi cui e piacinta mia salute
Quando le miei insegne sequitate
Lioe liber mozir senza ferute
Componete le mente e ozdinate
De lopze magne de lasta virtute
A le fatighe z le pene lodate
Di luochi doue andan che mille mozti
Sentirim senza voce de confozti

Moi sentirim del sole ardenti raggi Sete senza acqua z polucrose rene Li luochi doue andan non bauen magi E da molti serpenti bauerim pene Jo ve ldico da pzima e soue saggi E per non retenerue a longhe mene Aberauiglia non e quiui mozire Anti e muracol de poderne vsire

Tenire a liberta e aspra via

E pero quindi ce conuen tenere

Touoi ve so chiari della voglia mia

Che colui voglio per fradel bauere

Chat al periglio me sa compagnia

E che vorra con meco sostenere

La pena graue langoscia e la morte

Chio voglio sostenere a questa sorte

Chio voglio sostenere a questa sorte

E chi non se schisasse descruire
Ther miglioz via po andare al segnoze
E lensegne de Lesare seguire
E certo so che li fara honoze
To per me voglio el mio camin foznire
Sofrire el toscho la sete e lardoze
Done chio vada o duca o canalicre
Liaschun aspzeza patro volontiere

Lio che par duro al vitio ala virtude
Par dolce;e quanto la cosa e piu grene
Piu letamente secho la rechiude
La patientia sa gran peso leue
Frescha se troua; doue ogni altro sude
El caldo troua chiuso sulla neue
Per che virtu e si al vitio contraro
Che tra el'dolce dogni sele amaro

Conqueste suoi parole Lato decte

Bli animi confozto de quelle gente

Che prima da viltade eran costrecte

A pene sostener li sece ardente

Si chongnun volontier morir promecte

E Lato alora vedendoli seruente

Abosses prima e disse or seguitate

Se commeco morir non dubitate

Sí nauigando con tanto trauaglio
Passar le sirthe e gionsero a larena
Qui succon cose che par uno abaglio
A dire; pensando langoscia z la pena
Che sosteri la gente e la miraglio
A tutti quasi mancando la lena
Aba pur sier tanto chelli venner doue
In quel diserto sadozana Sione

Gran gente era denante dale porte
Del sacro tempio per voler sapere
De lor ventura qual vita e qual morte
E daltre cose qual deuesse bauere
Aba come di Laton se suoro acorte
Trasserse a rietro per comun volere
E la sua gente a lor el sio pregare
Che delor sorte deuesse spiare

E pero Labíeno se sece apresso

Che venuto in quel luocho era a tal ponto

E disse tuttos popolo quale e messo

A cotanto periglio z e qui gionte

Be saper que fortuna ce promesso

Besidrara puoi che sei congionto

Al luoco oue ce data assaí licentia

Bauer da Sioue resposta e sententia

Pero te piaccia voler dimandare Qual fine de bauer nostra fatiga E se ciuil bataglia de manchare E se desto viaggio mai se stricha E se Cesare de signozegiare E lultimo que sia di tanta bziga De tua risposta ognun sera piu certo Per che de domandare bai maioz merto

Tu che virtute hai supra tutti amato
Domanda prego que cosa e virtute
Domanda e per exemplo te sia dato
Que cosa e honestade e sua salute
El tuo domando non sera negato
Che sempre alalte legge hai vogsie hauute
Col tuo domando donqua sa contente
Cotante vogsie de saperlo atente

Alora Lato dodio quasi pieno
Rendeo parole che suozon co tali
Dr que vuoi chio domando Labieno
Per che gettare indarno tanti strali
Sesposto Bione pero piu ne meno
Se consideri ben ne mancha o vali
Per che del tropo o poco viuer tasti
Lu sai che de morire e cio te basti

Tirtu sapemo che voglia de bene E sa cha lhom nulla soztuna voce Que dira Bione acresceracce spene Lio confessan noi tutti ad vna voce Che tutte nostre glozie e nostre pene Ba dio dependon z cio giona z noce E dice a tutti quando noi nascemo Che de po certo termin moziremo

n ģ

Adonqua credi chello habbia confeglio
In questa rena dal pzimo diverso
E chello mute leggie con bis biglio
El hoza cha donata a luniverso
Luoco dedio si come io repiglio
In sedia non circumscripta e somerso
La terra el ciel laer lacqua el suoco
Poccee da lui z el non pzende luoco

De queste sorte che tu adomandi
Toglion sapere inili e ipaurosi
De morte sentira ogniuno ibandi
The inili lasciara ne inigorosi
Donas que piu volere saper te spandi
Facendone del certo dubitosi
E cosi facta questa diciria
Senza piu dire prese la sua via

E glialtri el sequitaro e secer tanto
No molte mozte z pene paurose
Qual boza non dechiara quisto canto
Pero che vuol toznare ad altre cose
Lhe venner done poi mozier com piante
Lioe a Binha e comei puoi dispose
Di loz soztuna se Lucan nol disse
Fo per che mozte per tempo el trasisse

ABa come laltre storie el fanno chiaro
Secondo la mia pocha intelligentia
E come Linio e gli altri ne tractaro
Recoglier credo anchora la sententia
Poscia che Lesar se partio dal faro
Lon gran bataglie e la gran condoglientia
Be quella morte di Pompeo signore
Be cui al mondo mai non so insigliore

Ada bora voglio a Lesare tornare
Ader narrare come lui sece in Egipto
Aduoi che li piacoz ala terra smontare
Essendo stato per Adompcio afflicto
Lome Lucano per voler retrare
El ver; rimato a drieto hauemo scripto
Seguitarol senza retorcer piu
Quantunqua per Lucano scripta su

Smontato Cesar dricto camin tenne Ad vna terra perenthoma decta E così tosto como li peruenne Senti la signozia esse desdecta A lui da quella gente: t el sostenne Senza pensier loz voglia e a gran frecta Si ad vn tempio oue el sepulcro giace De quel che gia el mondo tenne impace

E puoi che fo nel tempio non riguarda 120 ne pietre ondello era adornato 120 ne pietre ondello era adornato 120 nnne gran frecta li pareua tarda 15 fin che non fo nella grotta intrato 120 one e la sepultura che par charda 120 one e el grande Alexandro collocato 120 quella mira tanta vagamente 120 de sa meranigliar quasi ogni gente

Dice Lucan che questo so Alexandro Auenturato imperator del mondo Qual se morto non sosse per Lassandro Del vninerso bauria tocchato el tondo Mon se nomara Romolo ne Euandro Del nilo beuendo bauria tocchato Isondo Aba vindicando el mondo lauentura Lanea reposto in questa sepultura

Fra queste cose era gia Tholomeo
Tenuto aperentonia z castigato
El popol chera contra Lesar reo
Megando volere esser subingato
Per Lesarc bauen noi morto Pompeo
Dicen: per non esser alui legato
Aba Tholomeo li se quietare
Pouoi si mando a Lesar venerare

Cusi securo Lesar dimozando
Impentoni al palagio reale
Qui venne Lleopatra nauigando
Laqual so puoi cagion di molto male
Fugita di pregione alora e quando
Li parue tempo a Lesar venne e quale
Se conuenia mostrana babito e volto
Elacrime tenendol capo sciolto

Edice D Lesar del mondo maiore
Mobil de sangue e de drictura pieno
Se signoria degipto porta honore
Regina so scesa del chiaro seno
De lagio: r reda de sare e signore
Lasciata a ritenere el comun freno
Dr ma Fottino e Acchilla cacciata
Del regno r per dispecto impregionata

Pero recurro a voi o chiara stella Tenuta per lo mondo resozmare Esaper puoi chio non so sola quella Femena che veduta gia regnare Mon e in Egipto condiction nonella Pero mio padre volendo observare Lusanza; in testamento herede sece see Tholomeo e me ad yna vece

Evolse anchor che ce bastasse vn lecto
Sionto per matrimonior or sottino
Et Achilla ce prinan dal dilecto
E della signoria tenendo chino
Tholomeo re come servo subiecto
Quanto sofre el conoscer divino
Se Tholomeo fosse in sua libertade
El mi portara amor e caritade

Jo non dimando bauer di me ragione
The chel mio regno che vaglia vna paglia
TRemone prego tanta alurione
Tedi fotino che gia se trauaglia
Pensando el male e la derisione
Che sece di Pompeo se dio mi vaglia
Temendo tua potentia te minaccia
E di tua morte gia pensa la traccia

Comanda donque che Tholomeo regni E tolli a questi serui la potenza Puoi, che conosci ben sei sonno degni Be dura mozte e di crudel sentenza Pzego che mici parole non sdegni Per che laudatia e la gran fallenza Cio che Pompeo per sotin sosse mozto Tergogne e a IRoma e a te si gran tozto

Bia cosi dicto bauea lasciatol pianto E reformato alquanto el chiaro viso Retrasse vn pocho Lesare da canto Berizo gliocchi e remirollo in viso Be piu colori spargendose al quanto Piu frescha si mostro che sior da liso E prego Lesar chel se sostenesse Lhella con lui vna nocte giacesse

Lefar odendo cio ne fo contento
Le fine a qui non banea mai perduto
E fuochol prese che ligiere spento
Mon fo si come poscia fo veduto
Lasciando ogni pensiero oue era attento
Le prego a Eleopatra ha conceduto
E quella a lui alor se sio piu apresso
Basciollo imboccha e puoi torno dacesso

Bía era aloza el tempo della cena
E Lesar nella sala ritoznone
Quale era dozo e di topatij piena
In vna sedia aloz se riposone
Riccha si che pozriose dir a pena
Qual non potro a giogner Salamone
La sala non mostro maton ne legno
Aba pietra o ozo soznina el pin vil segno

A quella cena Lleopatra venne Per riccho adoznamento si superba Lbel viso con fatiga la sostenne Pon e nel mondo fioz ne coloz derba Lbe non sparesse ouella se ritenne Et ella mossa bauia la vista acerba Tanto che Lesar non bauria pensato Tale oznamento mai bauer trouato

Seggeno iregi a quello alto mangiare E Lesar siede in maior signoria Da lastra parte Lleopatra pare Si bella cha dir creso non seria Luce la nocte cosi como lare Lenesse siole in vna prataria Per molta cera che quiui saccende E per le pietre chognuna resplende

Muoi vengon le vinande senza fallo
Anole dinisar quale elle suozo
E quante coppe veran di crestallo
Legati in alti piedi z stalli dozo
E come qui non era altro metallo
Senza vtil seria longo dimozo
Thon vede tanto Lesar Binba mozto
Prima ne puoi in terra in mar ne in pozto

Dice Lucan che non so sozse senno Abustrar tanto agli armati caualieri fa el thesozo sare con picciol cenno Cosa che pzia non se fra volontieri E quali pin segui di pouerta senno E per IRoma vencendo suozon sieri Tedendo tanto banere in vna soglia A rien de tal triumpho baunto voglia

Deposcia chal mangiare est aluere fo posto modo e Lesare pensone De passar tempo e pero sio sedere Anchoreo vecchio e puoi la dimandone Se doue nasce el nilo se po sapere E per che cresce suor di condictione Quanto ne sai eldei volontier dire Per che maior di me nol po sapire

Lesare tace dicte tal parole

E Anchozeo comincio aparlare

La fama de mia gente come sole

Abe da licentia a voler dimostrare

Al quanto prima del motio del sole

E delle stelle come in terra enmare

Con condiction si mouono ordinata

Be lor natura: e quando li so data

E puo i sugionse e molte cose disse Per satisfare ala dimanda facta Dastrologia come Lucano scrisse Le quale a dir seria longa baracta E nella vera istozia non son sisse Pero tra passa mia rima piu racta Per non dir tanto chio sia pzimo lasso Chio gionga della stozia al dricto passo.

Si ragionando come buom suolo im pace Sicura quasi al mezo della nocte Eran venuti e quasi ognun se tace Lontenti stanno ale parole docte Ada Fotin surioso acui non piace Teder concordia quasi debbe derocte Le voglie delli sati che tolleua Potentia a lui de sar quel che voleua

Lostus morto Pompeio non pensaua
Le far piu tradimento sia peccato
Ele mani a cui Lesar se seruaua
Pon si parenan degne de tal sato
Pero duccider Lesar procuraua
E pocho men che non si so donato
Le conducesse Lesare a quel passo
El qual condusse da puoi Bruto e Lasso

Fotin gia facto nellanimo fermo
Te far con ferro Lesare mozire
Luoco non troua si come lonfermo
Lbe sentel male onde non po guarire
Rodeualo el pensier si come el vermo
E per poter sua volonta foznire
Ad Acchilla sio noto tuctol vero
E ancho la cagion del suo pensiero

Acchilla era di fuor di la citade

Lon gente armata a che era preposto

Senza lassarne a se lautoritade

Losi lhaueua Tholomo disposto

Losi li daua lanimo e letade

La quale era aprezata poco costo

Pero sotin conuenne che mandasse

Queste parole che Lucan ritrasse

Achilla quanto voli tu te giace
Mel molle lecto? dormi longamente
Aba per tua morte gia arde la face
Pero che Cleopatra letamente
Cenuto e qua con Tholomeo a pace
El matrimonio e vnito certamente
E voglio anchor che fapi a tal partito
Chel duca Italiano e suo marito

Tra doi maritista donna degipto
Tanto ba saputo Cleopatra fare
E pero veggio te e me trasicto
Se col fratello vna nocte colcare
Se puote: z cio che sia ragione o dricto
Id ogni gente puoi fara parlare
E se la soza piacera al fratello
Tu z so mozirim con gran slagello

Moi non bauemo da nulla parte aiuto
Puoi che per lei Lesar e Tholomeo
Liaschun di noi colpeuele e tenuto
Be sua pregione o del mal de Pompeo
Ben sa Lleopatra chogni glia nociuto
A farla casta ognuno e stato reo
Pero vieni sta nocte e occidiamo
Lesar che non se guarda e noi campiamo

E puo i sugionse e molte cose disse Per satisfare ala dimanda facta Pastrologia come Lucano scrisse Le quale a dir scria longa baracta E nella vera istozia non son sisse Pero tra passa mia rima piu racta Per non dir tanto chio sia primo lasso Chio gionga della storia al dricto passo

Si ragionando come buom suolo im pace Sicura quasi al mezo della nocte Eran venuti e quasi ognun se tace L'ontenti stanno ale parole docte Aba Fotin surioso acui non piace Teder concordia quasi bebbe derocte Le voglie delli sati che tolleua Potentia a lui de sar quel che voleua

Lostuí morto Pompeio non pensaua Lhe far piu tradimento sia peccato Ele mani a cui Lesar se servaua Mon si parenan degne de tal sato Pero duccider Lesar procurana E pocho men che non si so donato Lhel conducesse Lesare a quel passo El qual condusse da puoi Bruto e Lasso

Fotin gia facto nellanimo fermo
De far con ferro Lesare mozire
Luoco non troua si come lonscrmo
Lbe sentel male onde non po guarire
Rodenalo el pensier si come el vermo
E per poter sua volonta foznire
Ad Acchilla sio noto tuctol vero
E ancho la cagion del suo pensiero

Acchilla era di fuoz di la citade Lon gente armata a che era pzeposto Senza lassarne a se lautozitade Losi lhaucua Tholomo disposto Losi li daua lanimo e letade La quale era apzezata poco costo Però fotin conuenne che mandasse Lucan ritrasse

Achilla quanto voli tu te giace
Mel molle lecto: z dozmi longamente
Aba per tua mozte gia arde la face
Pero che Cleopatra letamente
Cenuto e qua con Tholomeo a pace
El matrimonio e vnito certamente
E voglio anchoz che fapi a tal partito
Chel duca Italiano e suo marito

Tra doi mariti sta donna degipto
Tanto ba saputo Cleopatra sare
E pero veggio te e me trasicto
Se col fratello vna nocte colcare
Se puote: z cio che sia ragione o dricto
Id ogni gente puoi sara parlare
E se la soza piacera al fratello
Tu z so mozirim con gran slagello

Moi non bauemo da nulla parte aiuto
Nuoi che per lei Lesar e Tholomeo
Liaschun di noi colpeuele e tenuto
Be sua pregione o del mal de Nompeo
Ben sa Lleopatra chogni glia nociuto
A farla casta ognuno e stato reo
Pero vieni sta nocte e occidiamo
Lesar che non se guarda e noi campiamo

Evecidiam Lleopatra nel lecto

Bouella sia; e non bauer paura

Be Lesar per che pasa al mondo electo

E per che per lui faccia la ventura

Pompeio scusa ogni nostro desecto

E la nostra audatia sa sigura

Pompeo par de venase tenere

Be Lesar boza e mozto non temere

E non guardar per che non sian gentili E non teniamo signozia de terra L'he sian facti alti:quanto erauan vili Mompeio occiso:sel pensier non merra Mozto e gia lun de glialti pzimi pili Se laltro moze e leuata ogni guerra Mouoi che sen deputati a tal officio Facto vno:sacciam laltro sacriscio

E puocene a venir tanto di bene
Che lo senato te voleua male
Ther occider Mompeio or aggio spene
Che se farimo a Cesar altre tale
Che ciamaranno con tutte lor vene
Thero chauerim Roma facta equale
Tien donqua tosto z remoue ogni tarda
Dimora; per che Lesar non si guarda

Achilla tal parole riceunte
Thon cura de tal facto configliarse
Le gente sece armare grand e minute
E lui medesmo anchora sece armarse
Quete venendo come sosser mute
Senzalcun segno o stormento sonarse
E tai Troman con lor se vider gire
Che non deuen Tholomeo obedire

Mero dice Lucan che non e sede Ali sequitanti arme ne pietade Che tutto di per guadagno si vede Lasciare el dricto e vsar crudeltade Adan che se vende non ha serme rede Peponcedo moneta alialtade Losi se siero aloza icesarani Aspei de piu guadagni Pompeani

Losi con gente armata venne Achilla.

La qual gran parte era nata in Italia

Senza suon di trombetta ne de squilla

Per somir quel che non poddi in thesaglia

Lanto suroze in quella se distilla

Che non paren rationali animalia

A tagliar elloz capo vanno imembra

E per pocho guadagno ognun sa sembra

E venía facto se non che ventura

Per Lesar Julio prese la dissesa

Aperta era la sala oue sigur a

Staua ogni gente non temendo offesa

Ada Fottino Acchilla prese cura

Be Lholomeo pero lassar lampresa

Pensando se la gente samo intrare

Che Lholomeo non podera campare

Per la diversita chera tra lozo
De strania gente z in voler diversa
Lbi vole el sangue z chi domanda lozo
E per la nocte chera schura e persa
E così ragionato tra costozo
Fo da salire loz voglia sumersa
E daspectare el di so posto in sodo
Si che Lesar campo per quisto modo

Per questo adonqua ciaschun po pensare Quanto fortuna e grande e possente Che quando ella vuole alcun aitare Forza ne ingegno non ce val niente Miuna cosa la po contrariare E cosi quando vuol fare alcun dolente Faccia co vuole che sol quel che se Imondo Ettare el po che non lo mecta al sondo

Losi passo la nocte e venne el giorno
Schiarose el sole e Lesare leuato
Era con bochi e remiro dentorno
E vide venir gente dogni lato
Armata tutta e non facen sozono
E Lesar vedendo quello aguato
Lorno dentro al palazo chera forte
Sul mar fundato 7 sio chiuder le porte

Lesar a cui el mondo parea poco
A subiugare e reputaual breue
Quini rinchiuso in cosi strecto luocho
A poderse desender non glie leue
Lassalto con remor consuso e rocho
Elie dato senza pace z senza treue
Et ello or qua or la armato entende
E come buon pien dardire si se desende

La gente cresce e cresceua el tumulto
Senzordine el palagio rentonando
Cesaree dentro eccorrocciato molto
Pauro sente e vane desdegnando
Qui desende con mano e poco solto
Stana in vn latorla e qua saltando
Cos se vede anchor sar el lione
Abordendo per sdegno la pregione

Abultiplican le lance z le saiette
E pietre e dardi e anchoz quadrella
E Lesar per disendar pena mette
Aba la vaglia cresceua piu sella
Onde Lesar se vede a grande strette
L be per mar vien quella gente rebella
El palagio asalier co molti legni
L on suocho con balestri e con ingegni

Lesar guardando li vide venire E vede se assediato dogni parte L'rescinta guerra si crebbe lardire E comenza ad vsar prodeza z arte 12 su or giu li conueniua gire Lome dice Lucano in le suoi carte Per sua dissesa ma doue chandana 1Re Ebolomeo con seco menana

E Tholomeo vedense abaracto
Lbiamo a se vn suo char samigliare
E dice quanto tu po vanne racto
Se puoi questa bataglia transtomare
Jo bo con Lesar pacifico pacto
Suesta guerra mi sa meranigliare
E sella non riman la morte mia
E gia venuta e ve chio ne so in via

E fa che sappi quale e la cagione
E que hora li moue a tal bataglia
Didamia parte chi non ban ragione
E non agiuste prendon tal trauaglia
A me e reputata tradigione
E la morte naspecto che masaglia
Ca dong vaccio z sa quel chio to imposto
Quel samigliar se moue z vame tosto

E vícito di fuoz sio sua imbasciata
La quale li era imposta dal signoze
Aba ella so tropo male ascoltata
Anti so preso a grido z a rumoze
Thon ce so leggie de messo observata
Chelli el secer mozir a gran doloze
The Tholomeo non valse reverentía
Che mozto so da lozo per tal sententía

Lesar vedendo lassalto crudele
Les sosteneus per terra e per mare
Penso venderlo amaro piu che vele
E suoco sece aloza temperare
Pouoi sagitto z acese loz vele
E quelle secer lencenne a siammare
Lusi ardendo nelle naue scese
Les pzima el suoco ale vele saccese

Ardon le naue e puoi crescendo el fuocho
A fiamma quanto che li staua apzesso
E quei che combaten remutar luocho
Sentendo el caldo asogan molto spesso
E un vento se leua a poco a poco
Lasciando terra z esse nel mar messo
E quelle naue che veran rimase
Ancoza ardendo spense ver le case

Della cita; che stauan in sul porto E tanto vi sossio che quelle accese Bia nelle naue era quasi ognun morto Muotan li corpi per lacqua palese El popolo che dicio se so acorto Combatter lascia e curre ale dissese E contra el suoco son le gente messe Per che la terra anchora non saredesse

Losi lasciaro alor quella bataglia E succurser la terra in tal mainera E Lesar cio vedendo se trauaglia Be campar quinci e cio so cosa vera E venne a luscio doue el mar se squaglia E gia la nocte se faceua uera Quini era vna barchetta oue montone E molta gente dentro se gectone

Pouoi cominciaro a voler nauigare

Aba puocho se partier da luocho primo

Le quella barcha se vede asondare

E niun ne campo come so stimo

Anti conuenne alor tutti anegare

Sectati puoi in terra ouero allimo

Se non Lesare solo che sununa asse

Mel isola di protho par chandasse

Qui era vn bel castello e gente anchoza
L'he lietamente Lesar riceuecte
E cosi Lesar campo a quel hoza
E per piu tempi in quel isola stecte
Eluer saputo della sua dimoza
La gente Italiana saue decte
Del falle che saceno; 7 si partiero
E a Lesar in protho se negiero

La gente che rimase quando scorse Che Lesare sugendo era campato Be gran dolore e de paur se morse Acchilla e fotin molto se torse: Che gia veden punito ellor peccato Aba pur rendiero consiglio 7 so vdito Che Lesare per lor sosse assaita

Epreser gente e contra lui andaro
Alda Cesar li scontro z li offese
E molti ne morier con duolo amaro
Cesar in quel giorno fotin prese
La testa li taglio senza riparo
Inon li valsero promesse ne dissese
Anti in quel di so preso, Tholomeo
Quale a prego ali suoi Cesar rendeo

Re Tholomeo bauea vna sozella
La quale Arsenoe era chiamata
Mon era quanto Cleopatra bella
Aba pur Acchilla lbauea impzegionata
Pero contra di lui volonta fella
Poztaua Banimede a quella fiata
Quel Banimede era de grand ardire
Baron de Tholomeo senza mentire

Depuoi che Tholomeo fo lasciato
A lui con gente venne Banimede
Da quella Arsenoe molto pregato
Chello vecidisse Acchilla z el per sede
Decio fornire a lei sera legato
E cosi sio onde morto se sede
Per man de seruo Acchilla sciagurato
Ben so di lui sotin piu auenturato

Puoi fece Arsenoe dispregionare E prese piu che non solea licentia Lio sopro omne arme poder comandare Adomando: t poder dar sententia E Tholomeo como buom de vise assare Li concedette senza providentia Ondello prese morte dura t atra E sola donna so puoi Cleopatra

Tholomeo per conseglio del preposto Lio Sanimede sece rasembiare Sente per terra z per mar molto tosto E vole in Protho Lesar assediare E soldo naue e non lascio per costo E sile a Perithonía aparechiare Lon tanta quantita di gente armata Lbe ini mai ne so tanta adunata

Lesare baueua in Protho molta gente

Aba de nauily baueua caristia

E Tholomeo cosi potentemente

Come io ve dico in Protho el rechiudía

La gente del paese era dolente

Tedendo quel che Tholomeo facia

Lio e de tanto sforzo si gran guerra

Che tutto recopriua mare r terra

E del isola vscire era si strecto
Lbe far non si potea puoi che guardato
De victuaglia bauea molto dissecto
Qualunqua nel castello era serato
Lcsar ba tal doloz ben vi pzometta
Lbe consegliar non se sa da nul lato
Lbe star rinchiuso non po sostenere
E di combatter non bauea podere

Lesar so presso a perder la memoria

E de voler morir senza dissesa

E si so presso a perdere ogni gloria

Les conquisto de sua maiore impresa

Obsebura rimanea la grande storia

Doue so poi molta pena intesa

Se non chalora vn gran pensier prosondo

Li porse scena a calpistare el mondo



Jo dico al grande asalto oue ello solo
Retenne ipompeani e lor potentia
Bauante dala pera al grande stuolo
Quel darme mostro tanta seruentia
Che trastorno a martirio e a duolo
Li Pompeani e selli violentia
Ondel naquistò nome e tanta sama
Che cusci anticho anchor el mondo lama

Mer che Lucano non fece piu versi
Sopragionto da morte in questa storia
E pero idicti omai paron somersi
Inordinati z non degni di gloria
Mero chen tracti de luochi diuersi
Di quali piu doctor ne san memoria
E specialmente Eutropio cardinale
E Paulo daquilegia naturale

Desocio anchora el Adarimo Talerio

E Titolucio el doctore Augustino

Dicon piu cose del sublime imperio

De Cesare; e mention ne sa martino

Si come ello adempio suo desiderio

E come el venne puoi per morte chino

Pero mi piace da costor ritrare

De Cesar come varite qui cantare

Essendo in protho Lesar asediato

Per Tholomeo come dice Lucano

E per mare e per terra circumdato

Et ello essendo de dissesa vano

Pero chellera darme apouerato

In luocho strecto z in paese strano

E com pochi compagni se trouaua

E de quei pochi ognun se dissidana

Si,che de vita non fanno ragione
Anzi ognun pare al tutto i bagotito
A Cesar de temere danno cagione
Anal a quel pontho era molto sinarito
Tedendose mozire a consusione
Che quasi gia non podea trare eldito
Senza esser preso ferito o percosso
D de pietra o de lancia o darco dosso

Bia eran li nimici fi dapresso

La saiectanan dentro dal castello

Bone che Lesar sera prima messo

Mon aspectando quel mortal simbello

E van grognendo quei cheran dacesso

Brizando schale ardenan lo sportello

E puoi intraro in tanta quantitade

Che non se sa ben dire in veritade

Qual per li mura e altri per la pozta
Erano intrati z venuti ad vn luocho
Boue era Lesare e quan so mozta
La compagnia de Lesar si che pocho
Se ne vide campare e giacca tozta
Elcun serito e qual arso da suocho
E via non ce per poderse partire
Se non dissela o a rotta sugire

Lesar vedendo quello sfozzo magno
Lbe lasalina e gia lbanena gionto
Se ricozdo como senza compagno
Scena seca ala pera: in quel ponto
Penso pagare el re de mal guadagno
E prese ardir che quasi era desonto
E vno sebudo al collo aloz se mise
E dali suoi alquanto se dinise

El caual puoi ferio delli speroni

E sieramente vna lancia impugnone

Chi luede aloz venire in su li arcioni

Ben lo conobbe per siero barone

E douel vede piu spesse icampioni

E altre gente sotto vn gomfalone

In quella parte va ricto a ferire

El pzimo che scontro sece mozire

Etanto fe con quella lancia fiera
Schifando glialtri cha Igonfaloniere
Peruenne: e fil ferio de tal mainiera
Lhe cade mozto in mezo delle schiere
Puoi con la spada cio fo cosa vera
2 la 02 qua qual vecide e qual fiere
E tanto dimostro gran valozia
Chel piu ardito denante isugia

La pocha gente che gli era campata
Tedendo el duca loz far meraniglia
Repzende larme z esso refranchata
E se medesmo ciaschun se ripiglia
E duolse chera tanto dimozata
E pzendendo valoz lenan le ciglia
Pouoi tutti a seme a grido e a rumoze
Tanno a ferir con ira z con suroze

E fuoz ad asalir si valozosi

Che non scontrar caualier ne pedone

Che sentendo quei colpi poderosi

Restesse aloz ma con vecisione

Cadeno in terra tutti sangusnosi

Senza sar resistentia o desensione

E quella gente piu oltra se mette

Cesar li loda e guiderdon promette

Cesar combatte e isuoi el van seguendo
ferendo qual da spada e qual de sancia
A rietro vanse inimici trabendo
Per le ferite che non son da ciancia
Siongon la poztate van de soza vscendo
Lbi ba scrito el pecto e chi la guancia
E vanno ritoznando ala grande boste
Lberan de suoze ognuno a le suoi poste

E cosi fo deliberato aloza
Lesar da quella gente chera intrata
ADa tropo li conuen piu sare anchoza
Sel vuol mai sare a Roma retoznata
Lanto di gente so sembra di sora
Che mai cu li ne so tanta adunata
Lui era Ebolomeo con tutto egipto
Lesar bauendo in odio come e scripto

E baueno ordinate loro schiere

Sulla pianura chera presso al mare

Maste drizando z spigando bandicre

E con gran frecta faceuanse armare

Chi se vestia coraze e chi lamiere

Prendon li schudi e brigan di montare

E puoi eschono al campo a tal remore

Cha tuttol mondo baurien dato stupore

Lesar vedendo che questa trauaglia Mon gliera per soznir si ligiermente Me per conseglio senza gran bataglia Colse se ai suoi e disse sieramente Lio chauen facto non vale vna paglia Aba se volete honoze eternalmente D2 me seguite senza voler trieua Abentre che la soztuna ce subleua

Toi banete veduto como questa Bente contra de noi non sa dissesa De seguitiam fortuna mentre e presta La conoscemo al nostro vetile acesa To veggio gia compagni lalta sesta Ebe banerum questa victoria presa Brizate prego gliocchi e vederite Quant oro e quantanere guadagnarite

Moi li mostro color che resplendeno
Loperti doro e depietre pretiose
Le quei mirando alora li vedeno
Le lor voglie sicr si animose
Lhe paura tasciar quei che laueno
Le guerra dimandar senza ripose
Le Lesar cio vedendo so lprimiero
Lhe curse al campo como vn drago siero

E glialtri apresso arditi e volontieri Eschon al campo collor franco duca Quantunqua eran pedoni e caualieri E tardo par che ciaschun si conduca Abassan laste z brocchan li destrieri Dal astre parte par chel mondo luca Delmi desberghi e de schudi lucenti Chauca Tholomeo e le suoi genti

Dr vengon per lo piano aproximando La gente Cesarana el grande stuolo De Tholomeo e vanse remirando Alquanto longe da quel marin suolo Corni tamburi e trombette sonando Aba tosto sentiranno mortal duolo Che Cesar quando suoro aproximati Coi soi seri como dragbi assamati

# 'Mono

La guerra e cominciata per lo piano fra icesarani e quella turba grande Qui cascan teste piedi braccia e mano Qui traripan destrieri bomini e bande Lomo leon ciaschun Lesariano ferendo va sangue z ceruella spande E sanno ben che non posson campare Se non per serir molto e ben tagliare

Tedendo Banimede el gran martire
Le sosteria la gente da sua parte
Abosse sua schiera e vasene a serire
Le gente Lesarane che gia sparte
Andauan: combattendo sul venire
Lesio si so acozto di sua arte
Delli speron bzoccando elbuon cauallo
fier Banimede sullo schudo giallo

To dico duna lancia a tal podere

Che Banimede non rimase in sella

Aba li conuenne ala terra cadere

Ferito a mozte pzesso ala mamella

Lelio banendo sacto el suo denere

Mon tenne pero mano ala mas cella

Anti seri como leone ardito

In quella pzescia do el so ben seguito

Da isuoi che spozonaro arditamente Pero chelloz bisogno el richiedeua Abozto loz capitano veramente E renersato sullerba giaccua Li Lesarani aloza arditamente Fecero: quella gente tanto seua Lomenzarse a ritrare a ipaniglioni Boue era Lbolonico e piu baroni

Che non sapen de Banimede anchota
Aba puoi che Tholomeo so dicio certo
Che Banimede era dunta soza
Col viso basso se tenne deserto
E come quel cui paura discoza
E che non era de bataglia sperto
Tolse el canallo e versol mar sugio
E molta di sua gente lo seguio

E venne al mare z intro in vna barcha
In Alexandria volendo passare
Ada non poteo che quella tropo carcha
Darmati che volen con lui campare
Aderger conuenne onde ognun se rimarcha
Thero cha tutti conuenne asogare
E Tholomeo so mozto e conosciuto
Ther larme adozo ondella era vestuto

Lesar vedendo quella rocta dura
De quei degipto e Sanimede mozto
Lieto se fece e regratio ventura
Che lhauea tracto de tanto mal pozto
El di nandaua e Lesar prese cura
Della sua gente come duca scorto
E comando chel campo se guardasse
Da certa prate e lastra se posasse

La nocte venne a Lesar molta gente L'hel di denante non eram possuti Tenire; onde ciaschuno era dolente Pero che suozo ai passi retenuti Quisti per le pacse veramente Peragio seran la z qua spartuti Si che quando lo re vosse asalire Lesare; ci non poticro a lui venire

Passa la nocte e sopranenne el giorno E Lesare partio el gran thesoro
Ponoi de lisola vscio z sio ritorno
Ter Perithoma senza sar dimoro
E quei vedendo quel signor adorno
Tscierli contra con Ramelle doro
E qual dolino z demostraron pace
Pero lira de Lesar tucta tace

Losi canalcha verso la citade El popul li domanda perdonanza E Lesar che so pin dogni pietade Li perdono el peccato e la fallanza E segni li mustro de caritade E data rriceunta la sidanza Lanalca con sua gente e dismontone Ell gran palagio onel prima albergone

Loss staendo Lesare se fare Lettere: 7 mando per tutto Egipto In altra parte anchoza arestozare El numer de sua gente: 7 iui ricto Restecte a poder questo a sun menare Uno anno 7 piu; se non mente lo scripto E Lleopatra sempze demozaua Lon lui in ogni terra ouello andaua

Lesar redusse el castel de palusa,

E Alexandría a sua subjectione

E ogni terra che dal Milo insusa

Tutto el paese secco de Sione

E sili omagio senza fare scusa

Quantunqua tenne gial re Pharaone

E quanto el e dal mar roscio al diserto

Lon censo e con tributo li so aperto

Lesar essendo degipto signoze
Bouello staua impace a gran dilecto
Tenne on mesaggio che li sio suroze
Lomosseli ad ira el coze el pecto
El qual li disse che de po Idoloze
Ricenuto in Thesaglia 7 pol dispecto
La gente Pompeana nera andata
El Binba; 7 era li tutta adunata

Esimandanan per tutto oziente
In India Bzecia e anco in Idermenia
Ider remoner la guerra refar gente
Spzegiando Lesar e sua signozia
E mesti banno mandato in occidente
E Binba se foznisce tutta via
Ide victuaglia darme r de soldati
E contra te pzocuran sar aguati

Mauendo intese Cesar tal parole
Se turbo prima e puoi se sto giocondo
Ada del suo dimorar se pente e dole
Wicendo che cosi se perde lmondo
De comenza apensar piu che non sole
E per venir di suoi pensieri al sondo
Suoi baron chiama r selli aparichiare
De quantunqua bisogna a nauigare

Da puoi se se Cleopatra regina E degipto li dio la signozia De qui quando li parue vna matina Se parti con la sua canallaria Degipto e della terra Alexandrina Apzesso a lui-con molta baronia fine al mar Cleopatra la campagna E al partir de lacrime se bagna

Estette in porto per sine ala sera
E poscia navigo per suoi giornate
Tanto che venne sine ala guerra
Ana cita che so de Abitridate
Che di Lilitia e de Pontho re cra
Aba le suoi terre suor gia subiugate
Per si Roman sotto la rectoria
De Pompeo magno e ora le tensa

Farnace re de Aditridate figlio
Qual con Pompco era stata in Thesaglia
Ella grande sconsicta el gran periglio
Doue Pompeo perdeo la bataglia
E Cesare fronduto come giglio
Idane tanto triumpho che ma baglia
De quella aloza sugendo Farnace
To 2nato sera e dimozana impace

Ada quella pace li fo molestata'
L'he come Lesar hebbe prese terra
Sopra Gauera con tutta sua armata
Tenne come nimico e mosse guerra
La qual prima che fosse termina ta
Adorio Farnace se Orosio non erra
Gauera asali con tal rumore
L'hels baguti senza ermiger surore

Moscia sece balestra de serrare E gectar pietre e li mura asalire Tedense canaliere scanalare Lanti strumenti aloz podense vdire Libe laere saccuan risonare E quei della cita creden mozire Mero sier segni e disser de donare La terra a Lesar se lunol perdenare

Lesar della cita prese lomagio
E victualia che li bisognaua
E drizo verso Bosso el viaggio
Boue Farnace alora dimoraua
El qual sapendo per vero mesaggio
Che Lesar contra lui dericto andaua
Fe comandar per cilítia e per ponthe
Chognun preda arme z che ltal di sia gióto

Lomanda el re la gente saparechia E giongono pedoni e caualieri Tola la sama z empise omne orechia Che Lesare venia con suoi guerier E subiugata bauea gauera e stecchia Ter loz venendo come leon sieri E per quista cagion dubiaua molto Si che gran segni mostraua nel volto

ADa pur per non parcr desser rechiusi Cscier de suoz nei campi tutti armati A pieio za caual como eran vsi E piu dun di non erano alongati Quando guardar per li campi dissus E vider sumi versol ciel leuati E be la gente de Lesar tutto ardiua Quantung ad obedientia non veniua

Quel di canalchar tanto lidei hosti Quali a minozi z quali a maioz passi L'he quando icampi suoz la sera posti Mer prender posa cherano el di lapsi Tanto da presso se videro oposti L'he como qui desotto mo dirasti Mon bisogno se non de sar le schiere E de montare e moner le bandiere

Cosi la nocte ognun facendo guarda Tenne passando e la matina apare Lesar a cui recresce che se tarda Tutti suoi istrumenti se sonare Farnace che a cio tutto reguarda Fece de bocto le suoi gente armare E così comando Lesar ancoza Moscia montar senza sar piu dimoza

Lesar armato sopra vn bel destrieri Qual era molto a merauiglia grande Poscia chebbe ordinate le suoi schieri Lome li piacos suso in quelle bande Restette in mezo a quelle gente sieri Fio sar silentio e tal parole spande Quale oderite; t suor brene t argute Intese lietamente e ricenute

Lompagni oza vedete apertamente Lomo soztuna adopera per noi Tolendoce submittere ogni gente E come chiare mostra larte suoi Quando aquistamo iregni con niente Dangoscia quasi;oz vederite anchoi Lilitia a Pontho a nostra subsectione Lon pocha de fatiga a dententione

Tedete questa gente sbigotita

Pontese Lilitiana el re farnace

Che ciaschun pensa qui lassar la vita

Besperata de bauer gia mai piu pace

Puoi se vede per Lesar assalita

Per se medesma quasi de dissace

Questi son de lauanzo di Ebesaglia

Pensate quanto inaglion per bataglia

P

E per chelli habiam poco di podere Considerar se vuol che sonno nimici Ardir li mancha ma non mal volere Pero vi prego compagni z amici Chabbiate al ben serire omne calere Si che ineterno se possa dir quici Li Cesarani mostrar tanto ardimento Cha dogni rebellante so spauento

Tropo screbbe a voi gran dishonore
Mauendo vento in vn di el mondo tucto
Se non meteste a morte e a dolore
Al quanto de lauanzo con gran lucto
Porriese dir che non so per valore
La victoria de voi ne mio conducto
Aba so ventura sola che se volse
E a Pompeo ogni prodeza tolse

Adonqua saltro non videsse voglia
Puoi chauete la possa a tal mercato
Si sia chel nostro nome non si toglia
Quale e con tanto sangue comparato
Te che nimici treman como soglia
El resta per mozire apparichiato
Siate donqua scrir como so lete
E mostrate el poder che voi bauete

Abentre che Lesar cosi ragionana El re Farnace parla a sua massada Fratei dicendo se soztuna prana Le so in Thesaglia; ora a sernir ce bada Lesar ce mette in mano ondella lana Le piaghe riccunte con la spada E a noi ha sernato questo bonore Qual baner non podeo Pompeo masore

Cesare vien fatigato degipto
Boue ha perduta molta baronia
Ebolomeo giouenetto latraficto
E menol quasi per sinistra via
Presso al morir: e seceli despicto
E lui e ala sua caualaria
E se lcampo so per vilta de quelli
E be gli eran facti asalendo rebelli

L'he non sonno vsi de trauaglio darme E non conoscon de guerra mestieri Aba non e si di noi si come parme Tutti experti pedoni e caualieri Se voi volete ogge podete sarme Tictozioso: e voi poscia guerieri Te tutto lmondo tenuti megliozi Serite; z bauerite mille bonozi

Abero vi prego che voi combactiate Arditamente: a fiati vigorofi E combattendo che ve ricordiate Le grande ingiurie e idespecti dannosi Che Cesar cia facto: e demostrato Che sete homin de sangue corro ciosi Pensate vostri sigli patri a frati Che per Thesaglia giacciono tagliati

E repensate anchoz che sello bauene Mon piaccia a dio che Lesar vencesse Perduta bauete di salute spene E non e alcun che chedar la deuesse Lonsiderando el doloze e le pene Lhe pateria se con perdon viuesse Tiuendo sotto lui che faria stracia De nostra carne e quista e la sua gratia.

De ecchol che ne viene t sia segna Le schiere che Lesare hauea mosse Ebuto conducea sapzima insegna Facendo spianar vie e rempir sosse Lastra gente el seguia de voler pregna Biognerse con sarnace ale percosse Et el data sua parte se mouena Lon quelle schiere chordinate bauena

Chi hanesse veduto in quel frangoze Armato sul destrier Bzuto venire Odito delli strumenti el grand remoze El grido della gente in sul ferire E larme contra ssol fare splendoze Abouar caualli z odirli fremire Mon seria stata de tanta francheza Che non li sosse paruto tropa aspzeza

Liaschun se ssoza per paur de morte Coler el suo nimico perterrare Or son le schiere gionte e lance porte A quel asalto e alo sporonare E da ciaschuna parte per tal sorte Lonuenne a terra morti trabocchare E tai ce suor che senza esser seriti Lader di lor canal mezo periti

La guerra si comenza molto sera Ebe quei de Cesar son volenterosi Quini ciascun Lilitiano impera E pero sonno a voler talentosi Quei se desendon per ogni mainera Esanno ben como bomin bisognosi Cot serir delle spade gran desesa E de saiecte e lance molto ossesa

Adantiense quella gente comunale
Tocha terra perdendo o guadagnando
Ben che de mozte sentiuan piu male
La gente de farnace el ver narrando
E la gente de Lesare gli assale
Ferendo z vecidendo z trabochando
E de lozo ancho se veden giacere
Adozti per terra in mezo delli schiere

Bruto che mai nella ciuil bataglia
Plon dimostro suo valor ne forteza
In questa guerra strania si trauaglia
El demostrar sua bonta con prodeza
El mi z coraze e sberghi della maglia
Tagliana con la spada con aspreza
E ninn contra lui durar podia
Si ben de lancia o de spada feria

Farnace quando vede isuoi manchare Lomando che iprimieri fosser soccursi E la seconda schiera per cio fare Succurser presto che pareuan vrsi Dr qui se vider crudei colpi dare Doue li Lesarani alquanto morsi Fuoron; r piu serien se non che Brutoi Lome lion desende r dalli ainto

An nobile Romano chiamato Tito Mato di Bracchi figliol de Tibelio Lon la feconda schiera fo partito Per aitare a Bruto in questo prelio Questo dogni prodeza era fornito E so nipote de Quinto Duelio E venne per serir si franchamente Che sece trastornare ogni altra gente

Jo dico dinimici combattendo; E superchiando tutti li aduersari Caualieri z pedon va occidendo Facendo merauiglia in quelli affari Farnace dira muoz quisto vedendo E pero non se po piu aspectare Anti comanda mouer sua bandiera E va a ferir con sua reale sebiera

E Lesar chaltro non desiderana
Pouoi che farnace in la guerra so messo
La lăcia impugna el bon destrier broccana
Tenne a ferire in quello stuolo spesso
Di caualier cognun se tranagliana
De ben serire e tanto venne apresso
El re farnace che lseri in lo schudo
E quello seri lui don colpo crudo

Laste per soza franscr liguerieri

E puo le spade del frodo cauaro

E ritoznarse a serir volontieri

Taglianse glielmi z lisberghi daniaro

Farnace hauea fra glialtri doi guerieri

Che ciaschuno era in bataglia caro

Adonaco luno si era chiamato

E lastro gradio de guerra amastrato

Costor se miser fra icesarani
Si franchamente; dir non se poria
E molti nauen morti sun quei piani
Alora Antonio contra li coniuia
E si se mise fra icilitiani
E sopra gradio sua lancia rompia
Puoi lo torno a ferir con la spada
E morto el sio cadere in sulla strada

Lesar el re Farnace combatticro

Recorpo a corpo ben piu de doi bore
Farnace de grande ira aceso z siero
Remise el brando con molto surore
E prese Lesar gentil canaliero
Credendo del arcion canarlo suore
Aba Lesar prese lui con gran superba
E cadero ambidoi suso nel berba

Tennerse e puoi rizarse quei signoze E tresser suoza le spade lucente Tonauanse gran colpi de doloze Ebe luno volea sar lastro dolente Lelio e Basisso isranchi pugnatoze In questa parte cozser pzestamente El duca loz remisero a cauallo E sarnace so mozto in queilo stallo

Lesar fendeo sine al gonfalone
Real tagliando braccia mani z teste
E delli suoi ciaschun parea vn lione
Lbe venga nouamente de sureste
Qui cade el canalier cadel pedone
Qui se redoppian tutte le tempeste
Lberano state prima e so vn gioco
El pecto a quello che so in questo luocho

Li Ciliciani non poder sostenere Li colpi di Romani e la loz possa Li be per lo campo se veden cadere Lon la carne tagliata sine a gliossa Lon gliocchi aperti non poden vedere Lanta poluer nel aer era commossa E in quel pontho so farnace mozto Tronato in terra; insanguinato e tozto

Pero li Ciliciani cheran restati
Thel campo van fugendo alor potenza
Elialtri eran per lo campo trabocchati
Sentito bauendo de morte sentenza
E suoron septe milia numerati
Prima che Lesar sacesse pertenza
E septe cento vinti z octo milia
Tronarsi presi a quel aspra vigilia

Lesare comera vsato sio bandire
Lbe la sua gente piu non combattesse
E tutto quel guadagno sio partire
Lome se conuenia cognun nauesse
Quei cheran morti sece sepesire
Lon quel bonor chacio sapertenesse
Puoi se Farnace a Bossoro mandare
Boue de sepultura el se bonorare

Pouoi subingo Lilitia e Pontho inseme Yberia ythurea con tuta Arabia E tutte le cita che Siria preme Panphagonia con suoi schuri labia Quanto Seleucia e Lapadocia teme Anthiocia e quanto hebbe gagabia E cosi sece sine al mar de Brecia Puoi larmenia prese e bagalicia

Muoi chebbe larminia conquistata E dispensata a gli ossici z glibonozi Alo re Siuba mando una ambasciata Lon doi sossicienti ambasciatozi Lo littre copiose a tale andata Le qual contengon diversi tenozi A te re Siuba in Libia cozonato Per lo comun de Roma e del Senato

Lesar di IRoma el tuo comandatore
albandati salutando al tuo piacere
albanda te dir per quanto bai di valore
Les li respondi sel e tuo volere
De farli omaggio come a tuo signore
E la corona per lui mantenere
Se in altro modo el pensier ti trauaglia
Farolte sar per sorza di bataglia

Alora se partier liambasciadori
Alo re Binba che elli arinaro
E a parole dissero itenori
E puoi le littere si gli a presentaro
Respose lo re Binba a li oratori
Anel che voi dite so laggio molto caro
Le littere faraggio scriner tosto
A Cesare e a voi sera risposto

A te Cesare; el re Suba salute

30 bo saputo tutta tua intenza

Per le tuoi salse lettere cho vedute

Aba tu non sai quanthe la mía potenza

Che tal parole non bareste bauute

Aba voglio a tua sciocheza perdonare

E tal coma ndamento so te voi sare

Chen mio teren tu non debbi venire
The prender arme contra de mia gente
Comandolte sub pena de morire
Se me de subedissi de niente
Abontato sei in superbia z ardire
E mai non pensi per dare niente
Ther che fortuna teco so in Thesaglia
Thon tauerra così in ogni bataglia

Martierse aloza si ambasciadoz saggi E dal re Si uba si sacomiataro Incontinente pzeser loz viaggi E puoi nei legni chelli apparichiaro Intraron dentro con sieti visaggi El tempo era asai sereno e chiaro E le vele rizar per andar via E pzeser el camín ver armenia

Li mastri marinari li poztaro El terra ferma al pozto darmenia Benante a Lesar si sa pzesentaro Pzesente vera la sua baronia El quale staua in un palagio caro Che dir le suoi belleze non pozria Lesare disse ben siati toznati E de nouelle liebbe adomandati

Sliambasciatori respuser al duca Sentil meser dirim la veritade La sorza vostra conuen si conduca Terso de Libia tracndo le spade E la tua sorza conuen che reluca Se vuoi signoregiar quelle contrade E non serite altramente obedito Sicome dal re Siuba baucmo vdito

Puoi li donaro littre de certeza
Lbe lo re Biuba alo baueua date
Per saper meglio deluer sachiareza
Eran di nuono segno sigillate
Lesar le lesse ebbe grande alegreza
Per che battaglia chieden cio sappiate
E puoi trombette e comi se sonare
E la sua gente sece apparichiare

Da puoi chel hebbe la sua gente mossa Terso de Libia quanto puote andare Bionse ad vn pozto con tutta sua possa Smonto in terra abandonando el mare Puoi se scontro in vna terra grossa El intrata del regno a non falare E quella terra baueua nome Lampiglia Che gira in tozno sin tozno vinti miglia

Auini vien Lesar sua gente spandendo Ardendo e brusciando sortemente Apiccioli e grandi andana occidendo Mon po de suore campar bon vinente Anei della terra se van desendendo Lesar stea di suor con la sua gente E ben da octo di arse z de guai Lba lo re Biuba non so dicto mai

Alora Cesar li mando a dire
Avinte legbe o piu a non mentire
E sun vno alto poggio ise montare
Aresto a Cartagin vecchia a non fallire
E qui li piacos el re Biuba aspectare
Al quale io tornaro mo de presente
Aresto dire como a sembro molta gente

Sinba aspectando bauer da Lesar guerra
Toe Libia sece bello asembzamento
Trentamiglia guerier se Idir non erra
Liaschedun ner como carbon spento
Tot Africa qual era anco sua terra
Masembzo altre tanti come io sento
Tot dindia grande Bugudio e Abartacoco
Tenner con vinti milia 7 non so poco

#### Zib20

Puoi de Mumidia lo re Alanfrante Lon lo duca Alachia suo fradello Acnner con vintimilia in vno stante Per sar di Lesarani gran macello E de moltaltre terre circumstante Ai venno anchora alcun nobil tropello Pero che molti re duci z marchesi Per Biuba manteneno slor paesi

Laton con li scampati de Thesaglia Lberan da centomilia veramente Inseme col re Binba ala bataglia Si ordinaron tutta questa gente La prima schiera se Christo me vaglia Fo di Roman e Scipion possente Si laguidaua: t la seconda Lato Franchamente guido come hon pregiato

Re Abarthachoco z Bughudio possente Buidar la cerza con molta buigata Biuba puoi con lo resto della gente Buida la quarta a Bandiera spigata In ellaqual se vedeua vn serpente Mel campo nero e vna cozona ozata Losi sebierati ibaron tutti quanti Biuba baueua tre mila Elephanti

Iquali eran si forti e si gagliardi
Lbe ciascheduno vn gran castello portaua
Be legnore dentro con balestrie dardi
Bombarde z pietre molta gente staua
E luento ventilaua listendardi
Elora Biuba niente tardaua
Aba queste fere co icastelli de legno
Con la sua schiera suor quasi ad vn segno

Prima chalcuno andasse ala bataglia Lato se parlamento a sinoi Ikomani Fratei dicendo campati in Thesaglia Fugiti son per mar per monti e piani Soserto hauendo gran pena e trauaglia Per esser puoi tutti liberi e sani 102 mo e gionta loza in veritade Che Ikoma tornara in sua libertade

Se lo re Siuba portara la soma
Wella bataglia z suoi populi strani
Mer aquistar la liberta di Roma;
We que deuen far noi che sen Romani
Lerto non bauerian ne fronte ne coma
Ed esser mai chiamati Italiani
Se noi non combattemo piu crcellente
Le non fara ne Siuba ne sua gente

Losi parlando piu ragione asegna Lbei combatteuan con molta ragione E quella gente nobile francha z degna Weben ferir ciaschun senna ni mone Aloza Scipio mosse la sua insegna E verso Lesar pzesto caualcone El quale era del poggio smontato E schierata sua gente in sun quel pzato

Lesar se parlamento con sua gente E tutti li conforta de ben sare Dicendo che non dubitim niente Ada ciascheduno pensi di campare E per chauemo asar con tanta gente Liaschun sia destro ale spade menare Jo me resido si in vostra posanza D bauer mi par de victoria certanza

Da ogni parte suonan listrumenti E vengonse le schiere apzoximando Tiense lenando el remoz della gente E luno a lastro adosso va gridando El sole chera nel mondo sucente El pocho a pocho se viene scurando Binan cadendo sulgure de lare Che sacen tutta la gente tremare

E Scipio figliol de Scipione
De Scipio grando corse ala bataglia
Asperamente una lancia impugnone
E nia che se ne va coperto amaglia
Lo primo canalier che lo scontrone
Aborto la bacte se Christo mi vaglia
Secondo t terzo t quarto che scontrana
Lutti ala terra morti si gectana

Lelio el qual de Cesare portana In ognistromo el realestendardo Scipio de Scipione lanisana El cor per mezo li passo dun dardo Puoi siero nella meschia reintrana Quel Scipion magnanimo e gagliardo Etanto darme se quel guerier francho Ebe niuno el comprese mai stancho

Lesar aloza non sta ocioso
Anche combatte molto franchamente
Ibauena vn destrier meraniglioso
Libauena doi code se Lucan non mente
Abai vn canallo tanto valozoso
Ibon so veduto fra libumana gente
Dn cozno bauena in mezo della testa
Lo lqual ferina con moztal tempesta

E coinbattendo Cesare peruenne
Doue era mozto el suo gonfaloniero
Sopza de lui el suo destrier ritenne
L'bi meta mozto o nobile gueriero
Iba como Sione o Abarte lo sostenne
Danerme colto si buon canaliero
Ponoi scese in terra z cosse el suo stendardo
E dello adun di suo pzode e gagliardo

Aduoi fra la gente de Biuba spozona Ferendo fozte con la spada in mano Achi con quella spada colpo dona Adozto z ferito la bacteua al piano Aloza Scipio la francha persona Si riconobbe Lesar di lontano Cer lui ne gi con la tagliente spada Ada un li separo in sulla strada

El quale era chiamato Deguilacte Quando cio vede el forte Scipione feril fullelmo 7 morto fi labacte El fuo cauallo puoi tosto piglione E dello a vn di suoi cha pe combacte El quale tosto sopra uimontone E si ferio col brando tagliente

Abilippo chera di Lesar parente

La bataglia era aspera e crudele E sine a mezo giozno era durata Da ogni parte era amaro el scle La terra era de sangue bagnata Mon se donana lun a lastro mele Da omne parte quella gente armata Era vennta aspigate bandiere Si che nel campo eran tutte le schiere

### Zib20

Lesar e Biuba gieno per lapzessa
Riscotendo ciaschun suo caualiers
Tederse insieme fra la gente spessa
E per serirse ponsero idestricri
Diersi doi colpi aloza con gran ressa
E suoz quel colpi si possenti a sieri
Libe damendaro si vostar siarcioni
Onde idoi duci rimaser pedoni

Rizarse puoi nella prescia dura E ciascheduno la spada trabeua Bauansi colpi sopra larmadura Che sen meranigliar chi li vedena El buon Catone che questo procura In quella parte subito negena E lo re Sinba repuse a canallo Con danno de chi vosse contrastarlo

Antonio ancora Lesare soccorse

E similmente el sece rimontare

Quando Latone de quisto sacorse

Lon la sua spada cha dolce tagliare

ferio Antonio a lelmo e tantolmorse

Lhe sine a losso la spada sio intrare

El sangue discurriua per lo viso

Antonio se penso esser conquiso

Aba non dimeno vna maza turchiescha
Lbauena alato prese con tempesta
L va correndo e per lo sangue pescha
Per serire el buon Lato sulla testa
Lato chauena nante ala ventrescha
Lo schudo: se coprio senza piu resta
El colpo gionse con tanto podere
Che la spada de man li se cadere

La qual portana atacchata alarcione

E per ferir Antonio con gran frecta

Saproximo franchamente el barone

Aborto lauria gietato fullerbecta

Se non chantonio dalui fe scostone

Latone alora ferio un fanese

Grand amico de Lesar e cortese

Esi gran colpo su lelmo lí dio
Che la ceruella li sece cadere
Quel cade in terra e puoi tosto mozio
Caton se mise puoi fra laltre schere
Ferendo si chal intellecto mio
Quando celeggo me da gran pensere
A dir chun vecchio sosse tanto sozte
Cha ciaschun chel scontrava dava mozte

Erastin presontuoso e despietato

Gedendo Lato sar si gran macello

Instra se disse molto corrocciato

Gendecta ne saro de questo sello

La lacía abassa e lo sebudo ba imbracciato

E sulo sebudo gi a serir quello

Bone el serio con tutti suoi posse

Aba laste rupe e de larcion nol mosse

Lato conobbe quel guerier de vaglia
Losgrido sorte e disse o traditore
Ben me ricordo gia quando in Thesaglia
Esser volesti el primo seritore
Che sorsa hauria cessata tal hataglia
Se non che tu sosti cominciatore
Ada prima che de me te sie partito
Del tuo peccato tu serai ponito

q

E dicto questo su lelmo el ferio

Con quella cepta el possente Catone

La testa ruppe si come trouo io

E quello cade mozto del arcione

An gran miracolo aloz mostro dio

Che un vento quel corpo via portone

Dice chalonserno so portato

Lanima elcorpo per lo suo peccato

Duando Catone el vide portar via
Chiamolo e disse quanto te gionato
Bauere cotanto scandalo r resia
Abesso fra Cesar: Pompeio el Senato
Dra pur lassi la canalaria
Be Cesar: el qual bai cotanto amato
E iroma e ancho di te vendicata
Che con triumpho credei sar tornata

Bugudio e Abartacoco tutti a seme

Con la loz gente seguinan Latone

E sopra icesarani ciaschun preme

Ida dio aquanti sier voitar gliarcions

Eloza Lesar fra se sorte teme

Che sortuna nol metta a consusione

In quella Sinba sio venir auanti

Con si castelli li snoi Elephanti

Quellí che stauan sun quelle castella

Lominciar a gectare dardi z pali

Balestra deseranan con guadrella

E tutti quelli colpi eran moztali

Tolanan pietre delle manganella

ABa Lesar reparo a tanti mali

In doi modi co dice el cantare

Pozimo che suoco sece sagictare

Ele castella ardeua in tal mainera

Cesar bauea de poi leonge asai

Elaleonza e tanto presta sera

Che gli Elepbanti occide z dali guai

Cesar secondo qui la storia vera

De tal bestiale tenea sempre mai

Bomesticate bauendo queste siere

Le mise in groppa ali suoi caualieri

E quando erano presso agli Elephanti Subitamente le poneno in terra E quelle gli vecidiuan tutti quanti E cosi suor caduti ad vna serra Quelle castella z anchor gli elephanti Assa leonze occiser se non erra El cantar: z icastei cadeno adosso El gli elephanti z rompinanti ogni osso

Scipio per auentura a pe se troua
A isuoi nimici voltaua la fronte
E tanta gente da cauallo stoua
Che sece torno a se di morti vn monte
Abat non se leggie che sesse tal proua
He re ne duca ne baron ne conte
Aba pur la gente so tanta e si sorte
Che finalmente lo seriero a morte

Lesar in questa parte si so gionto

E vede Scipio chera debellato

Per le ferite era quasi desonto

Quanto a Lesar parue gran peccato

E tal parole a lui disse in quel ponto

Pregar te voglio alto baron pregiato

Che tu te rendi a me e non dubiare

Che se tu voi io te vo perdonare

Respuse Scipio to so conducto a morte

Aba sio ben fosse nel pristino stato

Jo non vituparara lalta sorte

Di Scipioni di quali io so nato

Che mai niun ne so debele o sorte

Comosse da vilta in nisciun lato

Cesare quando tal parole vdio

Da lui partisse e quel baron morio

An gran Roman chiamato Labieno
Qual di Lesare gia caualier sone
Tutto saccese dira e de veneno
Sapendo chera mozto Scipione
Al suo cauallo lasso pzesto al sreno
E vna grossa lancia aloz piglione
El pzimo che scontro sopza lo schudo
Per mezo lcoz li mise el ferro nudo

Poscia serio el bon Lucio Quinto
Qual conduciua luna delle schiere
E abatelo de sua vita stincto
Poscia serio Scozgante larciere
Remase el brando del suo sangue tíncto
Sudando sempre el francho caualiere
Caro ve costaranno igrandi bonori
De Roma che cerchate o traditori

Fra li Binbini eran nigromanti
Jquali baneno adosso coza dozsi
Poztanan dardi sutili z squizanti
Da costoz molto inimici eran mozsi
E per schudo poztanan dananti
Secondo lantoze banon dir fozsi
Dossa de bisce schodare marine
Sccondo el libzo di loz parla quine

## Mono

Biuba frai Lesarani ferina fozte
Lon la sua spada z facea gran fracassi
E fabio vn canalier ferio a mozte
Belli meglioz che Lesar segnitassi
Per fine al pecto el fesse per tal sozte
Mon ce so armadura che lcampisse
Liaschun che vide quel colpo possente
Elspectar Biuba non volea niente

ADa tu lectore voglio che pur sacci
Che quando vole la fortuna prende
Liaschuno al mondo con suoi forti lacci
E quando e piu felice si lossende
Pero cha Siuba se rupper li lacci
De lelmo suo quando vn colpo stende
E suor de testa lelmo li caschone
Chera gia vincitor della questione

Quando cio vide Leonel de spagna Eurrendo va per lo sangue vermiglio Tha palotta tresse ala campagna E seri Siuba supra el destro ciglio E tanto sorte in quel ponto el magangna Che de morire stette a gran periglio Tanto stordi alora senza fallo Cha pena se retenne su lcauallo

Basilio aloza duca Cesarano

Abzese la bzeglia dello suo roncione

E tanto sece con la spada in mano

Che lomeno a Cesare pzegione

Cesar aloz parlo bumila e piano

Dicendo Biuba vuol che te perdone

Biuba rispuse sio mozo non bisogna

E sio vinisse non vo tal vergogna

99

Muando quelli de Biuba el vider preso Mon volser del combatter piu faticha Aba via sugiero z non ce so contesa Lasciando Icampo ala turba nimicha Catone tutto de dolore acceso Senesugi ala citade anticha Aba se quel caso non sosse auenuto A Biuba; Lesar baueria perduto

Latone vedendo cosi la soztuna Lon Lesar aduno li suoi siglioli E puoi con lozo cosi se raduna Miangendo in questa sozma consiglioli Puoi che dio vuole che sozza niuna Mon val contra de Lesar nelli stuoli Lomo glialtri Roman sateli bonoze Toi sete giouen non ve dis bonoze

Quanto per me io non porria patere El suo orgoglio ne sua signoria e dicto questo puoi li piacos bere Ana acqua venenosa molto ria Losi alora mori quel sapere Quella scientia: quella valoria Che so diuiti expresso punitore E de virtu singular amatore

Lesare quel signor si venerato
Lomprese le virtu z la scientia
E la sorza del arme e lasto stato
De linfrascripti; con grande excellentia
Sepelir sece el magnanimo Lato
Lelio z Scipion de gran potentia
Lon reali manti inuoluppati suoro
E loro anello a gemme pietre e oro.

L pre al figlio e a lo spiritoscto Essentia trina z vnicha substăza skecozer voglio i asto vltio cato Che me dia tata gra e possanza

Chio possa terminar con bonoz tanto Quanto conviense tanta nominanza Isel qual finisce el curso della vita Cesar nel mondo stella reverita

Ada prima che per Bruto el morto fosse Per non bauer nel mondo luocho ni festo Me gente che non fossero a suoi posse Lultimo albergo li fo manifesto Do le Romane gente sier lor mosse Per retrouare el francho Igneo e Sesto E per bauer signoria tutta tonda Li asedio nella cita Damonda

Jui erano fugiti como Mibia Quali laer corrupto presto abaglia El resto delle gente quale in Libia Eran campate: 7 anchor in Thesaglia E de moltaltri anchor marini tribia Ebe non cran siniti ancho in bataglia Li morto Igneo puoi prese el dominio E sece di Roman grande exterminio

Lesare aloza tosto con sua gente Si pose loste ala cita Bamonda Eli se dirizare incontinente Tranacchi e paniglioni atonda atonda Puoi canalcana sollicitamente Pozocurando sua hoste in ogni sponda In la cita era Sesto I Igneo Figlioli de lalma suce di Pompeo

Lon lozo e dentro el conte damelina
Quale era grande amico di Pompeo
Tana sua siglia bauena assai fantina
La quale in namozo molto digneo
Per nome se chiamana Racellina
Quandella el vede non chiede altro deo
Igneo quando vide el suo bel viso
Ben li parca de stare in paradiso

Igno chera giouene garzone

Abolto lincresce stare assediato

E si come buomo cha coz de leone

Chn giozno sulla terza si so armato

E sece suoza trar suo gonfalone

Sesto con glialtri a caual so montato

Cicier di suoze per vno spoztello

Cerso del boste quisto bel tropello

Igneo el giorno fece aspre prodeze
Idomini occidi z batte destrieri
De larme e delle carne facea peze
Denante ognun li sugge volontieri
E non curando lance dardi o freze
Doue vedea piu strecte icqualieri
Colgena el suo canallo in quella parte
Abandado in terra bracci z membra sparte

Mon fece tanto darme Buliasso
Contra Saul del popolo Idedico
Sanson ancoza non se tal fracasso
Di philistei; ne Biuda Adachabeo
Idercul gigante non so tanto grasso
Al ogni sozteza; como so Igneo
Che quasi colla spada el giorno solo
In suga mise el Cesarano stuolo

Sesto con lattra gente sería bene
El suo fradello con le spade in mano
Lagliando braccia teste piedi e rene
De gliabatuti nera pino el piano
Lanta Igneo se resida in sene
Che sol soletto quel gentil Romano
Si semettea fra le nímiche schiere
Ferendo e battendo caualiere

Della gente de Lesare in quel giorno Igneo nuccise piu de septecento Puoi saniamente a rietro sio ritorno Terso la terra chel giorno era spento E iracellina con lo viso adorno Lurse ala porta piu presto chun vento Incontinente la se deserrare Bectoise al collo e curselo abracciare

Ignco e isuoi tornati nella terra Liaschedun se gi tosto a desarmare E gliamondini sel cantar non erra Liaschun signore a proua el volca sare Ider che li pare hauer vinta la guerra Si franchamente lauen visto sare E Racellina Igneo guardo siso Ben cento volte la bagio nel viso

Pouoi laltro giozno fulla meza terza
Igneo fece armar tutta fua gente
E Racellina che liuo amoze inferza
Ermana Igneo bagiandol dolcemente
Sueo a canallo el buon destrieri sferza
Fuoz della terra cozse amantenente
Li canalieri cherano in amonda
Erditamente ciasebuno el seconda

E Cesar chera laltro di passato

Per lo gran danno chauca riceunto

Rimasto al campo stancho z assannato

Per che non era stato proueduto

Thel campo ha tutte le schiere ordinato

Che sel venisse sosse sonare

Quandol vide venir sece sonare

Trombe e suoi gente sece aparichiare

Igneo fa fonar suoi istrumenti
Iduo fra inimici animoso se caccia
Operando sua lancia franchamente
E tutti icesarani forte minaccia
Adda sopra tuti pendea la sua mente
Sopra de Lesar seguendo sua traccia
Igneo cui fortuna morde z coce
Spesso spesso spesso se chiamana ad alta voce

Bicendo vieni al campo traditoze
E piu non far mozir tui caualieri
Se tu vuoli esser di IRoma signoze
Oz ne vien chio taspecto volontieri
Faro te pzouar colpi di doloze
Quando serimo a pecto sui destrieri
Losi andaua Igneo combattendo
Fine aletende del campo vincendo

Alda isuoi baroni li suozon dintozno
E ciascheduno el pzese arampognare
E si diceno D alto duca adozno
Aldille bataglie per terra e per mare
Tu bai gia vente senza alcun sozozno
E mo te voli così desperare
Mostro signoz per dio pzendi consozto
Che hoggi Igneo te darim pzeso o mozto

Lesar rispuse se volete so viua fate per dio che Igneo mosa E questa sia la palma de losina Chel cor ma legrara z sara giosa E se non la mia vita sera prina Adorte soseriro con pena z nosa La morte sua sera la vita mia E la mia vita sua morte seria

Li canalieri de Cesare pugnaro

Per sar Igneo su lcampo rimanere

E Racellina con lo viso chiaro

Si stana sulli mura per vedere

Le gran prodeze del suo drudo caro

E sempre imbraccio elso parea tenere

E si dicina o francho canalieri

Dio te desenda quanto te mestieri

Facea de sua persona meraviglie

Igneo combattendo nel ferire

L'he se mectea fra asperi periglie

Facendo le gran sebiere de partire

Abolte camise bianche sa vermiglie

Belsangue che faceua col biando vsire

E gionse combactendo al pagdiglione

Boue era suso dozo vno aquiglione

E dentro intro per lo suo grande ardire Credendo trouar Lesar che sarmasse Ello nol troua z si comenza a dire Dra volesse dio chio ti trouasse Con questa spada te faria morire Facendo te prouar sella tagliasse Cosi facena Igneo gran samentare Lesar non troua nolese tornare

## Zib20

Li canalier di Cesar suoz dintozno

Esi tagliar le cozde al padiglione
Che pzesto cade senza sar sozozno

Sopza Igneo nobile barone
Esi so mozto quel barone adozno
In questa sozma aguisa de starnone
E la sua gente dicto molto afflicta

Clostar le spalle z suozo in sconsicta

E Racellína che lamana tanto
Chequasi ad altro amoz non mecte cura
Quandella el vede mozto sa tal pianto
Che sacea pianger ogni creatura
El viso se squartana tutto quanto
Pouoi se lasso cadere su delli mura
Dicendo sozte puoi che Igneo e mozto
Cloglio mozir con lui senza consozto

De morto Igneo finita la guerra
Eliamondini fier comandamento
Cha Cesar se donasse quella terra
El qual sio sare vn ricco monimento
Splendido r ricco sel cantar non erra
Con belle storie adoro r dariento
Pouoi Racellina r Igneo se venire
E seli insiemi ambedoi sepelire

Selto el giorno eo dice el cantare
Tedendol fradel morto senfugio
E deuente pirata dimare
A tempo puoi Agrippa luccidio
Sorella daugusto a non fallare
Lomo legendo certo bo trouato io
Losi fortuna se come io ve dico
Tincitor Lesar dogni suo nimico

Losi torno a Roma con sua gente Eli se sece sar comandatore

Lome volesse dir certanamente

Le el sosse chiamato Imperadore

Eli Romani li siero incontinente

Lincz trisicz per magiore bonore

Sicome a viencitor per triumphare

Antichamente iroman solen sare

El primo fo per laquisto de Francia El secondo per la victoria de Thesaglia El terzo so per chel porto mei lancia Che non sio Tholomeo ala bataglia El quarto del re Siuba a non dir ciancia El quinto so damonda la pontaglia E quatro anni z sei mese Roma tenne Puoi cio sornito morir li connenne

Come el mozí per tutto quanto el mondo
Enogni parte se ne tene istozía
De quel signoz che so tanto giocondo
Abolti auctozi ne secer memozía
Per che polui non ce so el secondo
Idomo che viuendo bauesse tanta glozía
Pero ogni altra cosa voi lassare
E di sua mozte vogsio ricozdare

El primo figno che la storia specchia
Lhe hebbe Lesar nello suo tormento
Jacea canare a vna cita vechia
Per poner vingne e altro arboramento
Losi canando se trono vna secchia
Lutta de piombo e vasa dariento
E per molto thesor che si tronana
Per canar molta gente si ce andana

E Capua hauea nom quella citade Pero che Capis si ledisicone Cosi cauando li si suoz trouade Bli ossa: a la sepultura del barone Sotto una pietra con littre intagliade Le qual dicen quandio mi scopzirone To sepultura de Capis accozto Cesar sigliolo Benea sera mozto

Duesto so dicto a Cesar paladino
Duel che li disse se partio per bando
Pouoi vene vn prete el quale era in divino
Dueste parole idisse palesando
To te prometto e giuro o signor sino
Chio trouo scripto ni libri anno fallando
Chel primo marzo che voi bauerite
A pena al mezo voi ne vederite

Laltro fo el segno del destrier reale
Chebbe nel tempo suo victozioso
Mon apparendo chel hauesse male
Lassol mangiare el bere melenconoso
E cosi stette uno anno naturale
Puoi cade mozto el caual glozioso
Cesar vedendo tutto ldi tai segni
Peresi repari pur con grossi ingegni

Fe metter bando quel signoz pregiato
Libe níuno bom chandasse aparlamento
Arme da offender non portasse alato
Se non sosse de suo consentimento
La nocte poi li so reuelato
Alquanto del noioso suo tormento
Mella qual nocte bebbe cose trauerse
An vento trasse r suoi senestre aperse

Impe se lena quel barone ardito E vdio voce per lacr gridare Demala mozte alcun sera ferito Pero se guardi chi se de guardare Inon se curo dicio el signoz gradito Le suoi senestre prese a reserare Poscia a lecto ne gi z dozmir prende Duetan le voce che piu non lentende

Soguando la sua donna in quella nocte Tide el palagio suo tutto cadere Li mura con le porte paren rocte E sopre Lesar le parea vedere Tutta la nocte stette in quelle imbrotte Piangea la morte a tutto ssuo podere Fece se sgiorno: risals Senatori Se strensero a consegsio itraditori

E aspectauan Cesar che venisse Lesar de casa non voleua vsire Per che le moglie el suo sonno li disse Ben gli acontaua che deuea mozire Leuo se Bzuto che piu non sa sisse E gi a Cesare z pzeseli a dire Caro signoze oz vience a consegliare Che senza te niente possiam sare

Efar se de lo nouo Senato

Laro signor secondo e sempre vsanza

Lbe ltempo e sornito z gia passato

Onde la gente ne sta indubitanza

Los se mosse quello suenturato

Bauendo di quel Bruto gran sidanza

Los andando si li venne in nante

Con yna littra ingenochiosse yn sante

Dicendo car signoze legete tosto
Cesar la prese ad un donzel la diene
Pero prendete exemplo alaltrui costo
De leger tosto littere che bene
Qui era el tradimento tutto posto
Si lecto bauesse Lesar gran rene
Pon seria morto mauria facto morire
Itraditor; chelui fecer sinire

Losi ne va losuenturato sire
Perdendo el senno suo tutto a quel ponto
Fo nella sala z comenzo a dire
Un losgrido ala mozte sei gionto
Unn tauoliere si prese vno stile
Credendol tosto bauer mozto e disonto
Lesar lasso ssiu molto ardito e presto
Uno se alui molto ardito e presto

Elialtri vedendo atizata la guerra
Tresserli adosso con ozgoglio molto
E chi de la z chi de qua la ferra
Stracciandoli li drappi el pecto el volto
Elcun se ssoza per gectarlo in terra
Aba el con vno stil cha lozo ha tolto
Fa gran dissesa daquei che li danno
Dur con listili chaltrarme non hanno

Alor se mosse Lassio malandrino El qual con glialtri Senatori stana De Lesare era suo german cugino E per invidia molto lodiana Onde per farlo rimaner taupino Denante a glialtri Lesare assaltana Forte currendo come veel che vola E con vn stile el seri nella gola

Esi conquise quil signoz gentile

Credendo nella terra farli lecto

Cesar per non cader in luoco vile

Infra se pensa z reuogli nel pecto

Tutta via combattendo con lo stile

Tresse el manto de dosso aloz dispecto

Esteselo in la sala al suo podere

Pouoi mozto suso selasso cadere

Monoi che de quisto secul so passato
In la in qua sugiero itaupinelli
E li suoi donzelli nella sala intrato
Stracciondose lo viso z li capelli
Fo prestamente per li chierce andato
E nella sala tornaron con quelli
Moreser quel corpo con pena e dolore
E sil portaro al palagio magiore

Puoi che palese el facto so venuto Tresse al remoze el popol e isoldati Bier con lo suoco ala casa de Bruto Be Lassio z de glialtri suenturati Ada ciaschedun di lor era partuto Si che non possono essar oltragiati Tornaro al corpo dellor car signore E officiarlo con solenne bonore

Cosi alora che ciaschedun geme Quel corpo arso so senza dunoro Prosi cosser quella polue z gliossa Insieme E miserli in un vaso tutto doro E che non se perdesse ciaschun teme Pero quel vaso con si bel lauoro Fo messo puoi in una pietre grande Di cui ancora suo nome sespende E chiamase la guglia de san piero
Ben che tal nome si e vitiato
Pero che Biuglia se chiama per vero
Trabendo nome da Biulio pregiato
Cosi morio quel signor altero
Che so al mondo in così alto stato
E so de Roma el primo Imperatore
Finito e questo libro a di bonore

TEpplicit liber Lucani Lordubensis poeste clarissimi; translatus per IR-in ppo patrem z dim dim L. de Abontichiello cardinale dignissimi. Impressus IRome per Eucharii Silberals Franck Anno salutis nostre-Ab eccepcij-die-p-mensis Januarij.

#### **T**IRegistro

TP2imum vacat Incipit liber

The alpe

Denei presero Thesiphone

Cosi quando Eram con lozo

Thuestiferri

Poscia col DBen seria

J quai per DEl solse

Puoi tutti Efra quella Ectego THuenga che

Equei

Cio aduna

TE pero

Quisto Septino

TLa cennere

Adiseri Julio

CIn prima

**Tabultiplican** 

Tholomeo

T.Con la nocte

**T**Latone

Binba

**DeColitorno** 



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.3.110

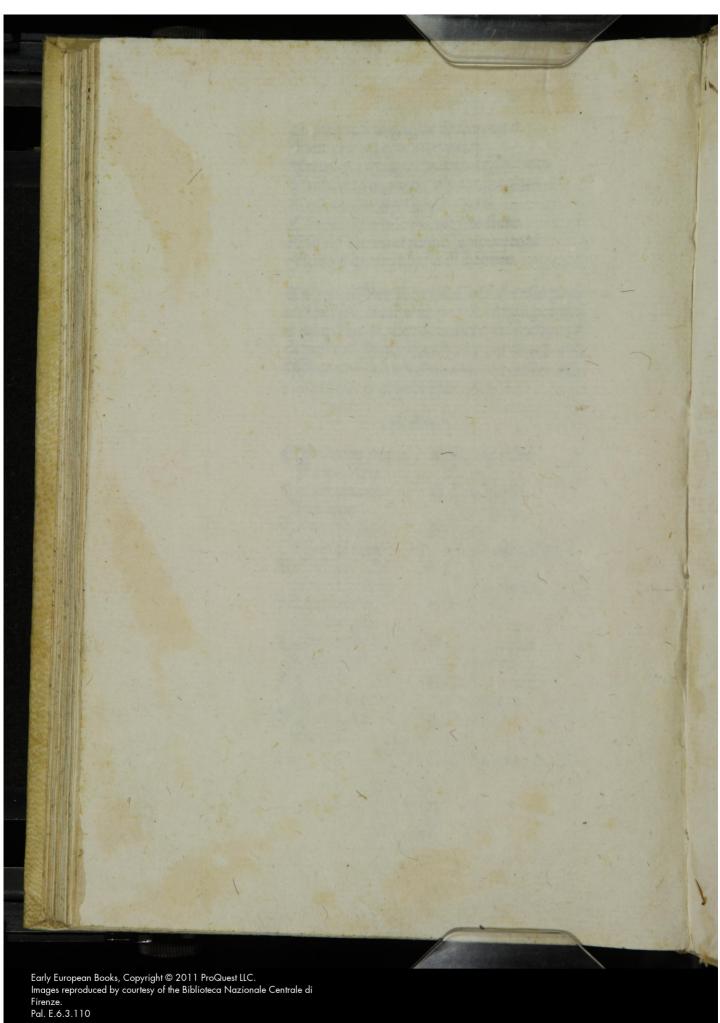



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.3.110